

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



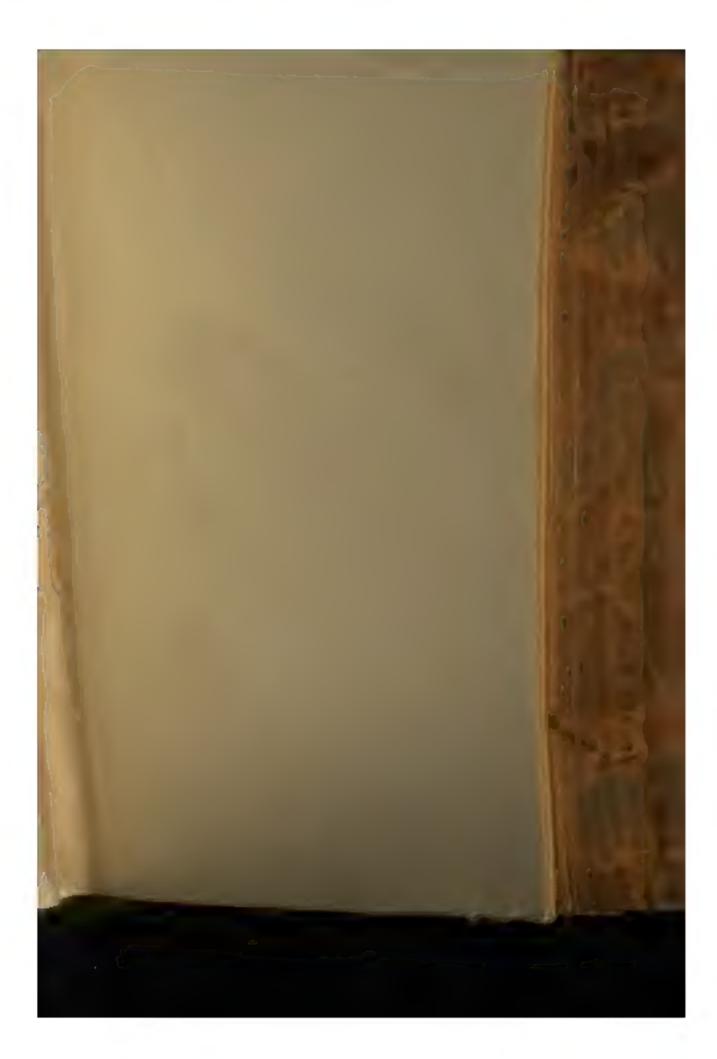

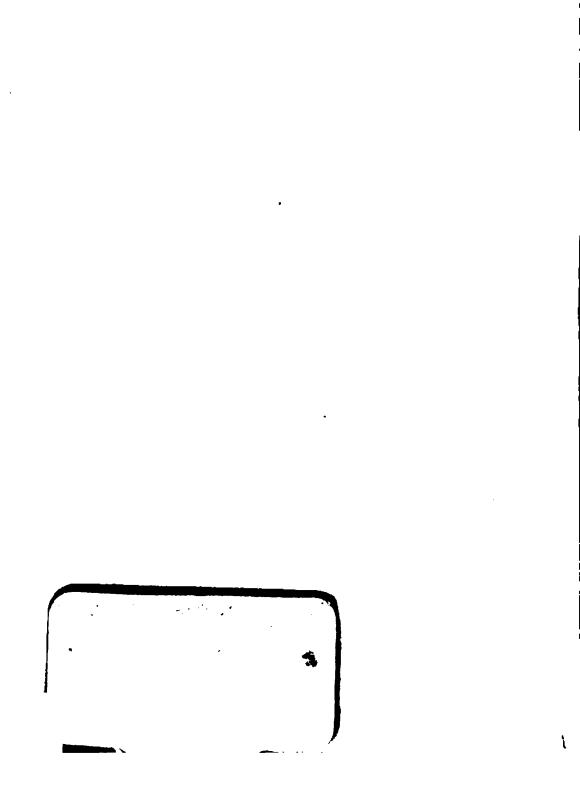

•

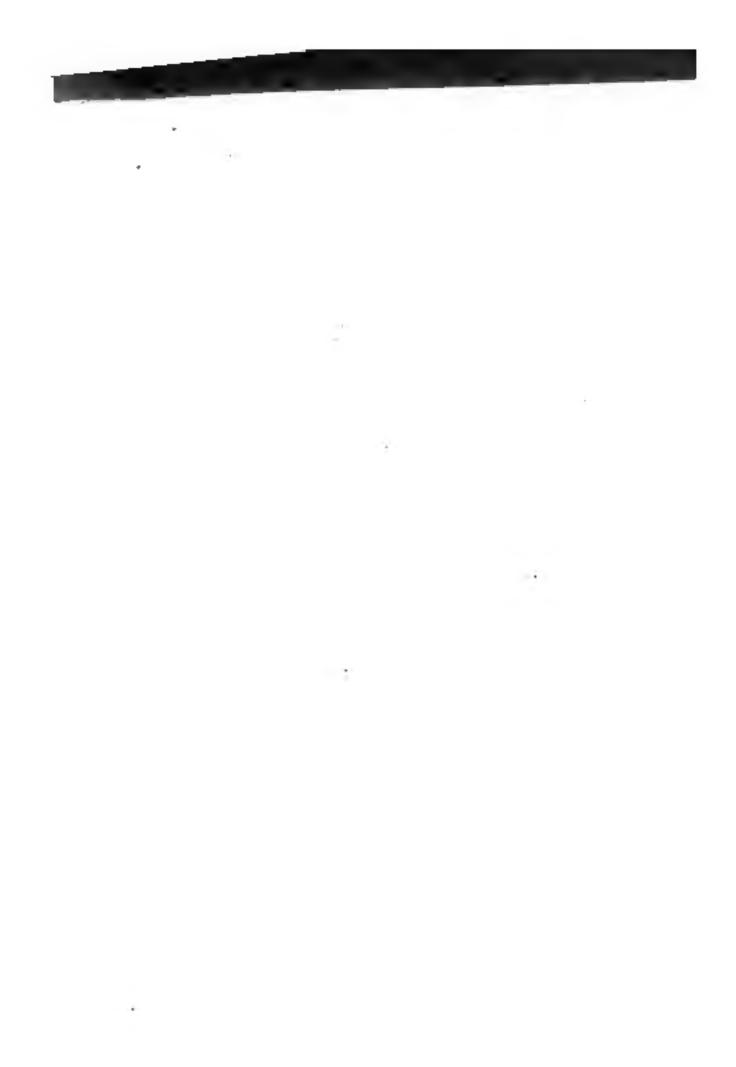

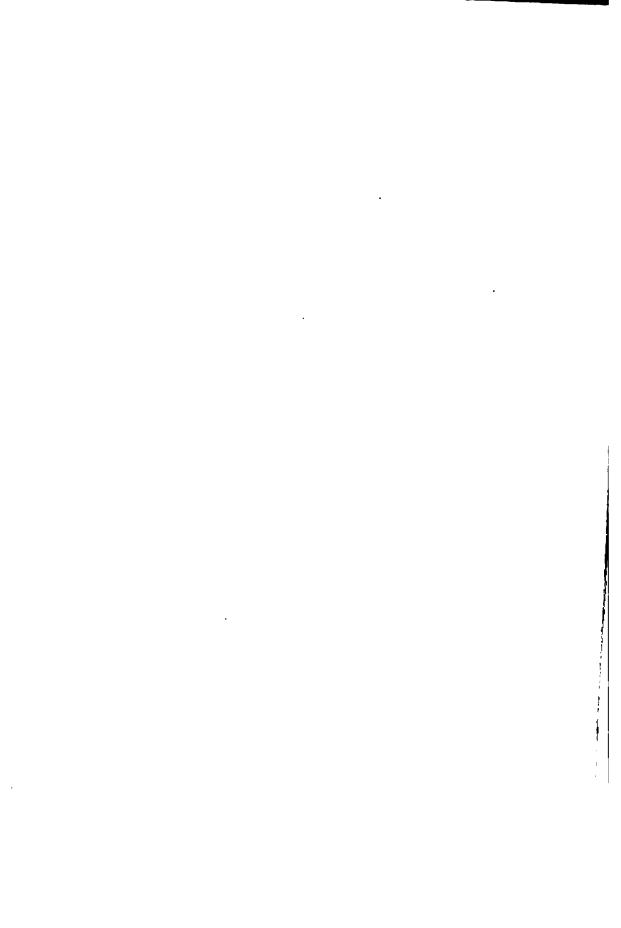

|  | , |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

## INDICI RICCHISSIMI

CHE SPIEGANO

Tutte le cose più difficili, e tutte l'erudizioni

DELLA DIVINA COMMEDIA

DI

# DANTE ALIGHIERI;

E TENGONO LA VECB

D'UN INTERO COMENTO:

Composti con somma diligenza

## DA GIO. ANTONIO VOLPI.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

EDIZIONE

Formata sopra quella di Comino del 1727.

VENEZIA
1819.
MOLINARI.

• • • •

### AVVISO DEGLI EDITORI,

premesso all' edizione del fu G. B. Vitarelli del 1811.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Abbiamo creduto utile l'accompagnare la nostra edizione della Commedia di Dante co-gl' Indici doviziosissimi composti da G. A. Vol-pi, nome sempre unito a letterarie fatiche di un reale vantaggio, e di una esattezza insigne. La quantità degli articoli; la diligenza, chia-rezza e brevità, con cui sono stesi; e la disposizione alfabetica in che si trovano, offrono in questi Indici un Comento il più proficuo, per nostra opinione, di tutti gli altri alla Gioventà studiosa, che può dietro a questa scorta iniziarsi con minore difficoltà nella lettura di Dante, e far quindi piacevolmente qualche passo da sè medesima.

L'edizione a cui ci siamo attenuti in questa nostra ristampa, è quella di Comino del 1727, curata dallo stesso Volpi, e perciò emendatissima. Nondimeno, conoscendo ben facile che nell'ordine alfabetico degli articoli, e nella multiplicità delle citazioni, potesse essere sfuggita qualche negligenza; applicando la nostra attenzione a questi due oggetti, abbiamo in pochi casi variata la situazione dei primi, ed abbiamo in moltissimi corretto lo sbaglio (importante in un Indice) delle seconde, riscontrandole pazientemente ad una ad una sopra

il Testo della Commedia. Nè già è tanto da meravigliarsi che in una prima edizione, tratta specialmente da un ms., sieno corse simili inavvertenze; quanto è da sorprendersi ch' esse si trovino ricopiate con qualche aggiunta in tutte le posteriori ristampe. Circa l' ortografia, abbiamo seguita quella da noi adottata nel Testo di Dante, per le ragioni già indicate nel nostro Avviso; e non mai per contrariare a' metodi di un Letterato meritamente celebre, e che noi riguarderemo sempre come il Modello degli esatti Editori. (\*)

(\*) Dovendo noi riprodurre l'edizione dei presenti Indici, caeguita sotto la nostra assistenza nel 1811 dal fu G. B. Vitarelli, abbiamo voluto prima collazionarla di nuovo colla eriginale di Comino del 1727; e in questo esame abbiamo avata la compiacenza di trovarla pressochè sempre accuratissima. Contattociò, le omissioni a noi trascorse delle voci, Clivo alla pag. 56, e Mutamento alla pag. 178; varie sviste dell' Autore, da noi per l'addietro non avvertite, come Adriano IV. in vece di V. pag. 338 e altrove, Arrigo VI. in vece di VII. pag. 352 e altrove, ed alcune altre; parecchi articoli tuttavia fuori della posizione alfabetica in cui dovevano stare secondo l' ordine terrato regolarmente dall' Autore suddetto: queste erano altrettante negligenze da correggera nell'odierna ristampa. Noi le abbiamo tolte con iscrupolosa attenzione, per meritare ognor più quel-la confidenza che il Pubblico à dimostrato sinqui in tatti i nostri lavori di simil muere.

## INDICE PRIMO

Nel quale si spiegano tutte le voci e maniere di dire più degne d'osservazione, che s'incontrano nella Divina Commedia di Dante Alighieri; e si viene a dar luce di tratto in tratto a molti luoghi oscuri e difficili della stessa, per lo più spettanti alle scienze, o alle arti liberali:

COMPOSTO CON SOMMA DILIGENZA

DA

GIO. ANTONIO VOLPI.

|   |   |   | • | <b>.</b> |   |
|---|---|---|---|----------|---|
|   |   |   |   |          |   |
|   | · |   |   |          |   |
|   | • |   |   |          |   |
|   |   |   |   |          |   |
|   |   |   |   |          |   |
|   | • |   |   |          |   |
|   |   | • |   |          | ı |
|   |   |   |   |          |   |
|   |   |   |   |          |   |
|   | , |   | • |          |   |
|   |   |   |   |          |   |
|   |   |   |   | •        |   |
|   |   |   |   |          | : |
|   |   |   |   |          | 1 |
| 1 |   |   |   |          | ; |
|   |   |   | • |          |   |
|   |   |   |   | •        |   |
|   |   |   |   |          |   |
|   |   |   |   |          |   |

# INDICE PRIMO.

**4**51444644

In questo e negl'Indici seguenti, le lettere In.
significano Inferno, Pg Purgatorio; Par.
Puradiso; v. vedi. Il primo numero dinota
il canto, gli altri, dopo i quali si mette il
punto, dinotano il verso del canto.

A - per é. In. 2, 68. 7, 118. À - per ái. Pg. 3, 144. 6, 147.

Ab autico - anticamente, longhissimi tempi -

vanti, Iu. 15, 62.

Abbagha - Di fuor dorate son, siech'egli abbagha - cioè, abbagliano, In. 23, 64, il verbo singolare in vece del plurale, quando non fosse una elissi che si dovesse supplir così: quella doratura, o quel color d'oro abbagha.

Abbaiare - per dimostrar gridando. In. 7, 43.
Abbaiare - per lasciare una impresa difficile. Par. 18, 9. Abbandonarsi a che che una, per darsi in preda. Pg. 17, 136. Abbandonarsi di che che sia. ritirarsi, difficiarsi. In. 2, 34. Abbandonarsi in mare. per cacciarsi nel più profondo di esso. Par. 31, 75.

, Abbarbaghio – abbaghiamento. Per. 26, 20. . Abbarbicarsi – radicarsi, appigharsi. In. 25, 55. Abbellare - piacere. Par. 26, 132. Di questa voce vedi il Varchi nell'Ercolano, pag. 63. e il dottissimo abate Anton-Maria Salvini, a carte 153. della 2. centuria de' suoi Discorsi Accademici.

Abbellire - per divenir bello. Par. 32, 107.

Abbicarsi - ammucchiarsi. In. 9, 78.

Abbo - per ò. in rima. In. 32, 5. fuor di rima. In. 15, 86.

Abborrare e aborrare - errare, smarrirsi, diviare dal dritto sentiero o discorso. In. 25, 144, 31, 24.

Abborrire - per paventare. Par. 26, 73.

Abbuiarsi - divenir notte. Pg. 17, 62. e per oscurarsi semplicemente. Par. 9, 71.

Abituati col primaio stuolo - cioè, vestiti alla stessa foggia e del color medesimo che i primi. Pg. 29, 145. così, Vestito colle genti gloriose. Par. 31, 60.

A brano a brano-a pezzo a pezzo. In. 13, 128.

Accatsare - toglier per sorza. in. 21, 54.

Accapricciarsi - sbigottirsi . In. 22, 31.

Accamare lo 'ntendimento-ben penetrare l'intename di chi che sia. Pg. 14, 22.

Accasciarsi - aggravarsi delle membra, divenir pigro. In. 24, 54.

Accattare - per acquistare. In. 11, 84.

Accedere - accustarsi, voce latina. Pg.30, 74. Accessare - prender col cesso: e dicesi delle be-

stie. In. 23, 18.

Accender. - C'un' anima sour' altra in no s'accer. cioè, nasca, e cominci a vive e. Pg. . . .

Ace dente - termine de' loici; e significa el

DELLE PAROLE E FRASI. 5
che vien retto dalla sostanza, e per sà stesso non può stare. Par. 33, 38.

Accismare – fendere, tagliare in due parti. In.

28, 37.

Accline - piegate ed inchinate. Par. 1, 109.

Accoccarla - far qualche beffa o dispiacere a

chi che gia. In. 21, 102.

Accogliere - per condurre o cogliere. In. 30, 146. Accogliers: a chi che sia, per raccogliersi, ristriguersi. Par. 22, 99. per accostarsi bene. Iu. 29, 100.

Accoglitore - raccoglitore, In. 4, 130.

Accólo - per accoglilo, accogli lui. Pg. 14, 6. Così il Burchiello nel 3. sonetto della 2. parte disse tolo per toglilo. v. il Varchi nel-l'Ercolano, a carte 176.

Accompagne - per accompagni, in rima. Pg.

6, 114.

Accorare e accuorare - cagionar doglia eccessiva e di cuore. In. 13, 84, e per incoraggire, dure animo. Par. 8, 73.

Accorgimento - giudizio , astuzia , acutezza

d'ingegno. In. 27, 76. Par 4, 70.

Accorto - per pratico, esperto. Pg. 9. 88. Accosciarsi - In. 18, 132. v. Haccosciarsi.

Accostars: con che che sia - cioè, a che che sia. Par. 29. 93.

Accrescere - per aggiugnere. Par. 3, 47.

Acerbo – per celai che non possiede ancora la grazia confirmante. Par. 19, 48. per oscuro è difficile da intendersi. Par. 30, 79.

Acerbo a conversione - cioè, duro al conver-

tersi, ritroso, Par. 11, 103.

A che - a quale indizio. In. 5, 119. A che. da cui. Pg. 15, 25.

A ciancia - a beffe. Par. 5, 64.

A ciò s'accorse - di ciò. In. 23, 114.

Acqua-per lagrime. Pg. 30, 98. Così Properzio, nobil poeta latino, nella 4. elegia del 3. libro:

Siccine eam incomtis vidisti flere capillis!
Illius ex oculis multa cadebat aqua!

Il medesimo chiamò pure il sudore con questo nome, nella elegía 18. del 2. libro, giusta la numerazione dello Scaligero:

Quae si forte aliquid vultu mihi dura negarat, Frigida de tota fronte cadebat aqua.

v. Acque, Rugiada.

Acquattarsi - chinarsi bene per non esser veduto. In. 21, 59.

Acque - per lagrime. Pg. 15, 94. Exitus aquarum deduxerunt oculi mei, dicesi nel salmo 118. vers. 136.

Acque - per creature, o massa informe dell'universo. Par. 29, 21. Spiritus Domini ferebatur super aquas, leggesi nel 1. capo del Genesi.

Acquistar carco - per aggravar la coscienza. In. 27, 136.

Acquistare su al monte - avanzarsi nella salita del monte. Pg. 4, 38.

Acra - per isdegnosa, crucciata. in rima. Pg. 9, 136.

Acro - acre, pungente. in rima. Pg. 31, 3.

Acume - per fervore e stimolo di desiderio. Par. 1, 84. Acume primiero, per la prima grazia comunicata da Dio all' uomo. Par. 32, 75. DELLE PAROLE E FRASI. 7

Acuto - per intenso. Pg. 24, 110. Acuto al cammino. cioè, molto voglioso di vinggia-re. In. 26, 121.

Adagiarsi - per istare a bada, trattenersi, operar lentamente e con freddezza. In. 3, 111. Adagiarsi dentro - per appagar pienamente la

curiosità di sapere. Pg. 25, 28.

Ad alto - in alto, nel luogo di sopra. In. 17, 95.

Adamente - diamente, Par. 2, 33.

Ad asta - in asta, in gonfaione. Par. 16, 153. Addare - accorgeral, avvedersi. Në ci addemmo. Pg. 21, 12. quando non sia sincope, in vece di avvedemmo.

Addentare - per afferrare, come si fa co' den-

ti , In. 21 , 52,

Additálo - cioè, l'additai, Pg. 23, 131.

Addolciare-addolcire, e far contento. In. 6, 8/j.

Adduarsi - raddoppiarsi . Par. 7, 6.

Adergersi - drizzarsi, sollevarsi, Pg. 19, 118. Adescare - allettare, quasi con escal in. 13, 55.

Ad esso - per interno ad esso. Pg. x, 22.

Ad etade - in eta. Pg. 12, 104.

Adhaesit pavamento anima mea - detto del salmo 118, vers. 25. L'anima mia s'attaccò al pavimento. Pg. 19, 73.

Adimare - abbassare. Per. 27, 77.

Adimarsi - scendere ad imo, abbasso. Pg. 19,

Ad imo - fino al fendo. In. 29, 39. Par. 1,

Ad imo ad imo - bene abbasso, sel profondo. Pg. 1, 100.

Adivenire - avvenire. Par. 4, 100, 8, 150. Adoechiare - guardar 6eo, attentamente. In. 15.

INDICE A che-a quale indizio. In. 5, 119. A c da cui. Pg. 15, 25. A ciancia - a beffe, Par. 5, 64. A ciò s'accorse - dì ciò. In. 23, 114. Acqua-per lagrime. Pg. 30, 98. Così Propernobil poeta latino , nella 4, elegia del 3. lic Siccine eam incomtis vidisti flere capillis Illius ex oculis multa cadebat aqua! Il medesimo chiamò pure il sudore con ato nome, nella elegia 18. del 2. libro, sta la numerazione dello Scaligero: Quae si forte aliquid vultu mihi dura neg-Frigida de tota fronte cadebat aqua. v. Acque, Rugiada. Acquattarsi - chinarsi bene per non esse duto, In. 21, 59. Acque - per lagrime. Pg. 15, 94. Exitus rum deduzerunt ocult mei, dicosi ut mo 118. vers. 136. Acque - per creature, o massa informe o eliverso. Par. 29, 21. Spuritus Domin. bat a super aquas, leggest nel to Genesi. Acquistir carco LYST IS CO AZRISI Ne Acquistag del ta. in Th ACES na. Pg. 5% olo di dill ro. per all' uous

mails mighter to DEED 1 TANK , Property to can awadenia me application has 14 JA 19 me trooper its to you Language Par a I at a postal ne many gravest - 1 - - - 476e+ T - 4 6 - Cenn ar attended to M 21 III. - Juilets F ----· sprace · · 1 -1070 - - --

A fidanza - colla fiducia. Pg. 13, 16.

Aforismo - sentenza, massima. e detto assolutamente, s'intende di quelli d'Ippocrate, principe de' medici. Par. 11, 4.

A fronte a fronte - l'uno rimpetto all'altro.

In. 25, 100.

A frusto a frusto - a pezzo a pezzo. Par. 6, 141. Agevolare - per aiutare. Pg. 9, 57.

Agevolemente - agevolmente. Pg. 12, 93.

Agevolezza - per attrattiva, e maniera dolce. Pg. 31, 28.

Aggi - per abbi . Pg. 33, 55. Par. 5, 127.

Aggia - per abbia. Pg. 6, to2.

Aggirata - nome verbale, giro, circuito. In. 8,79.

Aggiungéno - aggiungevano. In. 34, 40.

Aggiungersi - per unirsi, congiungersi. In. 32,

Aggiustar male il conio - per falsificar la moneta. Par. 19, 141.

Aggiustarsi a chi che sia - per sedergli allato.

Par. 32, 121.

Aggrappare - afferrare, abbracciare strettamente. In. 16, 154. Aggrapparsi, attaccarsi hene colle mani. In. 24, 29. 34, 80.

Aggrature - piacere, dilettare. In. 11, 93.

Aggrato - per grato, gradito. Par. 23, 6.

Aggrava - in vece di aggravano. In. 6, 86. Così ancora fra' Greci gli Attici dicevano. πὰ παιδία τρέχα, in vece di τρέχεσε.

Agguaghare - che 'l numero nostro Coll' eterno proposito s' agguagli. cioè, che 'l numero de' beati s'adempia secondo i decreti di Dio. Par. 25, 126. Aggueffare - congiugnere. In. 23, 16.

A Giudice - cioè, al Giudice. Pg. 8, 109.

A giuoco - da scherzo. In. 29, 112.

A giuoco - sentirsi a giuoco. cioè, accomodato, in punto. In. 17, 102.

Aguo - aguello. Par. 4, 4. 9, 131. 10, 94.

Lat. agnus.

Agnus Dei - Agnello di Dio. Pg. 16, 19.

Ago - per aculeo o pungolo di vespa. Pg. 32, 133.

Ago - l'ago si volge alla stella. Cioè, alla tramontana, nel bossolo marinaresco, per cagione della calamita. Par. 12, 29.

Agognare - desiderare ardentemente. In. 26, 9. 30, 138. Pg. 13, 66. qui piuttosto chic-

dere.

Agosta alma - cioè, augusta, imperiale. Par. 30, 136.

A gran divizia - in gran copia. In. 22, 109.

A grate - a grado, in piacere. Par. 21, 22.

Agricola - agricoltore. Par. 12, 71. è voce latina.

Agro - per acerbo, siero. In. 24, 147. per dif-

ficile ad intendersi. Pg. 25, 24.

Agrume - nome generico d'alcuni erbaggi di sapor forte ed acuto; come cipolle, agli, porri e simili: Par. 17, 117.

Aguato - insidia. In. 26, 59.

Aguglia - per aquila. Pg. 10, 80. 32, 125. 33, 38. Par. 20, 32. Aguglia di Cristo, chiama Dante s. Giovanni Evangelista, perchè iutese più che gli altri, de' divini misterj. Par. 26, 53.

Agugnare - bramare con troppa avidità, come

sogliono i cani affamati. În. 6, 28.

A guida - cioè, per guida . Pg. 7, 42.

Agurarsi - augurarsi, gli stolti sogliono agurarsi, quando nel percuoter de' ciocchi arsi Surgono innumerabili faville; perchè allora dicono: Io vorrei avere tanti he' fiorin d'oro, quante sono queste faville. e altre inezie simili. Par. 18, 102.

Aguto - acuto . In. 27, 59, 132. 33, 35.

Aguzzar le ciglia - atto di chi ristrigne la pupilla dell'occhio per vedere più esattamente. Iu. 15, 20. Aguzzar l'occhio. In. 29, 13.

Aguzzo occhio - per cupido, avido. Par. 16, 57. Aia - per abbia. in rima. In. 21, 60. Par. 17,

1/10.

A inganno - ingannevolmente. In. 19, 56.

Aiuola - per lo globo terrestre. Par. 27, 86.

Aiuola che ci fu tanto feroci. cioè, la terra che da noi posseduta in qualche picciola sua parte, ci fa insolenti e superbi; la quale se si potesse vedere dal cielo stellato, parrebbe un' aiuola, o picciola aia. Par. 22, 151. ma qui è necessario leggere l'annotazione degli Accademici della Crusca.

Aintare - Aintami da lei. cioè, contra di lei. In. 1, 89. M' ainti mettere. senza la parti-

cella a. Pg. 29, 41:

Aiutar l'arsura - cioè, accrescerla. Pg. 26, St. forse dalla voce franzese adjouter o ajouter.

Aiutoro - aiuto. Lat. adjutorium. Par. 29, 69. Aizzare - irritare, stimolare; e si dice propriamente de' cani, quando si eccitano a mordeze altrui. In. 27, 21.

Al - per dal. Pg. 20, 126.

Ala - fece crescer l'ale al voler mio . Par.

Alber - voce accorciata da albero, In. 7, 14.

Pg. 22, 131, 139, e altrove.

Albero che vive della Cuna, chiama Dante il Paradiso, perchè viene avvivato dall'essere sovrano, ch'è Dio; al contrario degli altri alberi che traggono il ango vitale e il nutrimento dalla radice. Par. 18, 29.

Albère - candore che apparisce in cielo sul far del giorno. Pg. 16, 142, Albèri, Pg. 24, 145. Albère - per candore semplicemente. Par.

14, 108,

Alchimia - arte di trasmutare e di falsace i metalli. In. 29, 119, 137.

Al dassezzo - ultimamente, In. 7, 130.

Ale- in numero singolare, per ala. Pg. 29, 109. Aleppe - lo stesso che *aleph*, prima lettera dell' alfabeto degli Ebrei, qui significa delore

e confusiona. In. 7, 1.

Alfa ed omega - così chiamasi Dio nell'Apocalusse di s. Giovanni, cioè, principio e tine di tutte le cose: come di quelle due lettere, l'una comincia l'alfabeto de' Greci, l'altra il termina. Par. 26, 17.

Alito - per spiramento. Par. 23, 114.

Alla - nome d'una misura d'Inghilterra, ch'à due braccia alla Fiorentina. In. 31, 113.

Alla fiata - qualche volta, Par. 14, 20.

Alla pelle dipinta - cioè, dalla pelle dipinta.

Alleggiaro - alleggeriro, render leggiero. In.

Alleluia - voce ebraica che significa lodar Dio, ed allegrezza. In. 12, 88.

Allentare - per allentarsi. Pg. 31, 21. detto della fiamma che a poco a poco perda il vigore. Par. 31, 129. v. Avvivarsi.

Allentarsi - s' allenta la ripa. cioè, si rende più facile a salire. Pg. 12, 106.

Allettare - per dare albergo. In. 2, 122. 9, 93.

Alleviare - alleggerire. Pg. 30, 15. Alleviarsi. per partorire. Par. 16, 36.

Allotta - allora . In. 5, 53. 31, 112. 34, 7. Pg. 3, 86. 20, 103: 27, 85.

Allumare - illuminare. Pg. 21, 96. 24, 151. Par. 15, 76. 20, 1. 28, 5.

Alluminare - illuminare. Pg. 22, 66.

Alluminare - per miniare; e in questo significato è voce franzese. Pg. 11, 81.

Allungarsi - per discostarsi. Pg. 13, 32. Par. 7, 32.

Almi - In. 31, 67. v. Rafel.

Almo - per santo e divino. Par. 24, 138.

Alpe - per montagna altissima. In. 14, 30.

Al su - all'in su. Pg. 19, 95.

Alterazione - per mutazione accidentale di qualche cosa. Pg. 21, 43. è termine de' filosofi.

Alto - per nobile. Par. 16, 86. Alto universo. per li cieli. Par. 28, 71.

Alto terrà le fronti - cioè, alte. In. 6, 70.

Altro - che altro è da voi all'idolatre! cioè, qual altra disserenza! In. 19, 113.

Altura - altezza. Pg. 9, 69. 18, 28.

A lui su vista - cioè, da lui. In. 19, ro8.

Alvo della fiamma - cioè, seno, mezzo. Pg. 27, 25. v. Cuor della luce.

DELLE PAROLE E FRASI. 15 A manciua - a man sinistra. Pg. 4; tot. A man manca - a man simstra. In. 23, 68. A mano stanca - a mano sinistra. In. 19, 4r. Amanza - per donna amata. Par. 4, 118. Amara veduta - cioè, infelice, e cagione di male estremo. In. 25, 93. Ambage in che la gente folle Già s' invescavo, chiama Dante gli oracoli della Gentilita, profferiti con parole oscure e dubbiose. Par. 17, 31. Ambascia - difficultà di respirare cagionata da stanchezza. In. 24, 52. per affanno estremo. In. 33, 96, Pg. 16, 3g, Per. 26, 133, Ambodue - amendue, in. 29, 92. Amboduo - amendue. Par. 29, 1. Ambrosia - per erba o composizione di soavissimo odore. Pg. 24, 150. Amech - In. 31, 67. v. Rafel. Amendui - amendue, in rima, In. 1, 69. Amenduo - ambedue. In. 17, 14. Amica - divenne Al padre, fuor del dritto amore, amuca, cioè, divenne concubina del padre #40. In. 30, 39. Ammaliare - offendere con malía, e figuratamente, guastare, corrompere. Par. 30, 139. v. anche 'l Varchi nell' Ercolano, a c. 190. Ammannare - appareschiare, Pg. 23, 107, 29, 49. Ammantare - per cuoprire. Par. 8, 138. per vesure semplicemente. Par. 21, 66. Ammantarsi di riso - per vestirsi di chiarissima luce, Par. 20, 13 Ammassicciarsi - ammassarsi, stivarsi. Pg. 9,

100.

Amme - per ammen. in rima. Par. 14, 62.

Ammen - amen. vocc ebraica, colla quale chiudonsi dalla chiesa cattòlica tutte le orazioni che a Dio si fanno; e vuol dire, cosl avvenga, così sia; e, qualche volta, in verita. Un ammen non saria potuto dirsi, per dimostrare somma velocità. In. 16, 88.

Ammenda - correzione del fallo. In. 13, 53. Pg. 20, 65, 67, 69. Fare anunenda. correggersi, e soddisfare per le sue colpe. In. 27, 68.

Ammentarsi - ricordarsi, tenere a memoria. Pg. 14, 56. 25, 22.

Ammiccare - accennar cogli occhi. Pg. 21, 109. v. il Varchi nell'Ercolano, a carte 86.

Ammiraglio - capitano d' armata navale. Pg. 13, 154.

Ammiraglio - per ispecchio; dal mirarvisi deutro: come i Franzesi dicono le miroir. Pg. 27, 105.

Ammogliarsi - per congiugnersi carnalmente. detto di bestie. In. 1, 100. ma qui è allegoria.

Ammortare - ammorzare, spegnere. In. 14, 90. Ammorzarsi - detto della volontà. Pàr. 4, 76. Ammusarsi - scontrarsi muso con muso. Pg.

**26**, 35.

Anmutare - perder la favella, divenir muto. Pg. 26, 68.

Amomo - arbuscello orientale che produce dro-

ga preziosa. In. 24, 110.

Amor che nella mente mi ragiona - questo è il principio d'una delle tre canzoni di Dante, sposte da lui medesimo nel suo Convivio. Pg. 2, 112.

Amor d'animo - per l'appetito. Pg. 17, 93. Amor del bene, scemo di suo dover - cioè,

l'accidia. Pg. 17, 85.

Amore - amor che drittamente spira, chiama Dante la vera carità. Par. 15, a. Amor che muove 'l sole e l'altre stelle, cioè, il sommo Iddio. Par. 33, 145. Amore, per la concordia che, secondo alcum filosofi, molte volte fu cagione che il mondo ritornasse nel primiero cuos. In. 12, 42. v. Sentir amore. Amore, per lo Spirito Santo. Par. 13, 57. per l'arcangelo Galbriello. Par. 32, 91. per anima benta. Par. 21, 821 Amore acceso, per anima benta. Par. 24, 821 Amore acceso, per anima benta. Par. 24, 821 Amore angelico, per angelo. Par. 23, 103.

Amor e natura - per amor naturale. Pg. 18.

**26.** 

Amori - per anime elette, accese di carità. Par. 19, 20. per cori d'angeli. Par. 28, 10% per creature, angeli principalmente. Par. 29, 46. Amor nuovi, chiatna forse Dante le creature, ovvero l'atto medesimo del creare. Par.

29, 18.

Amoreso - s'ancise amorosa, cioè, s'ammuzzò per amore. In. 5, 61. Così Virgilio, parlando della dea Venere apparsa ad Enca suo figliuolo, nel 1. libro al verso 318.: Namque humeris de more habilem suspenderat arcum Venatrix, a Tibullo nella 1. elegia del 1. libro: Ipse seram teneras maturo tempore vites Rusticus.

A mutu a muta - a vicenda. In. 14, 55.

Anca - l'osso ch' è tra 'l fianco e la coscia.

In. 19, 43. 21, 35, 23, 72. 24, 9. 34, 77.

Ind. del Volpi

Ancella chiarissima del sole - l'aurora o l'alba. Par. 30, 7.

Ancella sosta del di - l'ora sesta. Fingono i poeti, che l'ore siano ancelle del sole. Pg. 12, 81. E già le quattro ancelle eran del giorno Rimase addietro. Pg. 22, 118. Così Ovvidio nel 2. delle Trasformazioni, al verso 118.: Jungere equos Titan velocibus imperat Horis.

Anche - colla negativa. per quello che i Latini dicono nondum. Pg. 30, 56.

Anche - in luogo d'altri. In. 21, 39.

Ancidere - uccidere. In. 5, 61. Pg. 14, 133. 15, 107. è voce poetica.

Anciso - ucciso. Par. 17, 32.

Anco - ancora. per quello che i Latini dicono etiamnum. In. 17, 67. e colla negativa, per nondum. Pg. 10, 28.

Ancoi - oggi. ma è voce lombarda. Pg. 13, 52.

20, 70. 33, 96.

Ancora - per così tosto. Pg. 23, 82. Ancor sie - ancorchè sii. In. 8, 39.

Ancude - incudine. Par. 24, 102.

Andare - per avanzarsi. Par. 29, 132. Andare alla radice del vero. Par. 14, 12. Andare a ruota. per fare il ballo tondo. Par. 14, 20. Andar di sopra. per avanzare, vincer d'eccellenza. Par. 31, 36. Andar in filo. cioè, in riga. Pg. 24, 66. Andar l'uno al primo, e l'altro al poi. detto di due cerchi di persone, che girino l'uno al contrario dell'altro. Par. 13, 18. Andar per pace. cioè, per aver pace. Pg. 24, 141.

Andi - per vadi. In. 4, 33. eggi è disusato.

Anelo - anelante, ansante. Par. 22, 5.

Anfesibena - serpente di due teste. În. 24, 87. Angelica farfalla, chiama Dante l'anima dell'uomo, perchè a guisa del verme da seta esce dalla prigione del corpo, e quasi mettendo le penne sen vola a presentarsi al di-

vin tribunale. Pg. 10, 125.

Angeli neri, chiama Dante i demonj. In. 23,

13t.

Angelo d'Inferno - per demonio. Pg. 5, 104. Anguinaia - parte del corpo tra la coscia e 'I ventre. Iu. 30, 50.

Animali che Natura à più cari - cioè, gli uo-

mini. Pg. 29, 138.

Animal perfezione - cioè, propria dell'anima. Par. 13, 83.

Anima prima - cioè, Adamo, Par. 26, 83.

Animo - per volontà. Pg. 17, 93.

Animo non sciulto - cioè, occupato e fisso a contemplare qualche cosa. Pg. 12, 75.

Annegare - per annegarsi. In. 19, 20. Pg. 6, 15. Annerarsi - divenir nero, oscurarsi. Pg. 8, 49. 27, 63.

Anni di nostra salute 1106, circonscritti per 553, rivoluzioni della stella di Marte, che compie il suo giro in due anni. Par. 16, 37.

Annottere - per imbrunicsi la notte. In. 34, 5.

Annottarei - venir notte. Pg. 20, 101.

Annual guioco, chiama Dante il palio che si corre in Firenze ogn'anno il giorno di s. Gio-Tanni. Par. 16, 42.

Annunziatrice - Pg. 24, 145.

Annunzio - per invito. Pg. 12, 94. Ansare - respirare con fatica. In. 34, 83. Antelucani splendori - quel chiarore che si fa in cielo poco prima che nasca il sole; l'albore, l'alba. Pg. 27, 109. antelucani è voce latina.

Anteriore - per quello che eta dinanzi. In. 25,

53.

Anzi - per innanzi, avanti. In. 8, 33. 15, 9. Pg. 16, 43. 27, 93. Par. 14, 66. 24, 6. 25, 41, 57. 29, 39.

Anzi - davanti . detto di luogo . Pg. 31, 30.

Anzi - piuttosto, Pg. 9, 128.

Anziani - nome di magistrato in alcune città. In. 21, 38.

A paro a paro - del pari. Pg. 24, 93.

A peggio - a stato peggiore. Pg. 10, 110.

Aperta - per apertura. Pg. 4, 19. Aperto - per apertura. Pg. 19, 36.

Aperto - per noto, manifesto, spiegato. Pg. 22, 154. Par. 5, 52.

A piede a piè - in forza di superlutivo. In. 17,

134.

A' piedi De' suo' comandamenti era devoto - cioè, riverente e inchinato come stanto i servi a' piedi del padron loro. Pg. 32, 106.

A posta - fissamente. In. 29, 19. Pg. 6, 58.

A posta di chi che sia - a requisizione, a riguardo d'alcuno. In. 10, 73.

Appaiarsi - per congiugnersi. Par. 29, 138.

Apparare - imparare. Pg. 13, 93.

Apparere - apparire, esser note. Pg. 18, 34. per far bella mostra di sè. Par. 29, 94.

Apparinno - apparvero. Par. 14, 121.

Appario - apparl, apparve. Pg. 2, 22. e molte simili terminazioni.

Apparaione - apparizione . Pg. 31, 78.

Appastarsi - attaccarsi a guisa di pasta. In.

18, 167.

Appellare - nominare. In. 33, 90. è voce latina in sua origine, ma da gran tempo fatta nostra.

Appetibile - per l'oggetto che s'appetisce. Pg. 18, 57.

Appiattarsi - nascondersi . In. 13, 127.

Appiccarsi - per attaccarsi insieme. In. 25, 61. detto del seme che s'appiglia al terreno, e

germoglia, In. 29, 129,

Appigliarsi - per attaccarsi. In. 25, 51. E abbracciollo ove 'l minor s' appiglia. cioè, sotto le braccia, in segno di riverenza. come solevano gl' inferiori colle persone di grado. Pg. 7, 15. così spiegano i comentatori.

Apporre altrui falsamente qualche delitto - In.

24, 139.

Apporte cibo - metter cibo sopra cibo. Par. 16, 69.

Apporture - per riferire, ragguagliare. In. to,

Apprendere - per incontrare, o prender semplicemente. Pg. 14, 133.

Apprensiva - facoltà dell'animo, che apprende

gli oggetti. Pg. 18, 22.

Appresentara - per rappresentare. Par. 7, 107. Appresentara - per comparire, nascere detto

del sole. Par. 10, 33.

Appreso - non sono apprese, cioè, non anno appreso, imparato, in. 18, 60. Gli spositori apragano, apparecchiate.

Appressare - accostare. In. 28, 129. per appressarsi. Par. 24, 117.

Appresso - per dopo. In. 3, 113. 9, 105. 25,

145. 29, 13. Par. 1, 100. e altrove.

Appróbo - coll'accento acuto sulla seconda; in rima. approvo. Par. 22, 136.

Approcciare - per accostarsi. In. 23, 48.

Approcciarsi - appressarsi, avvicinarsi. In. 12, 46. Pg. 20, 9.

Approdare - per appressarsi. Pg. 13, 67.

Approdare - per essere a pro, piacere. In. 21, 78.

Appropinquarsi - avvicinarsi. Par. 33, 47.

Appropriare a parte - far divenir privata una cosa di ragion pubblica. Par. 6, 101.

Appulcrare - abbellire, dare ornamento. In. 7, 60.

Appuntarsi - per tendere a che che sia, come ad ultimo fine. Par. 26, 7. per fermarsi. Pg. 15, 49. Par. 6, 28. per arrivare coll'estrema punta. Par. 9, 118. v. Venere, nell'Indice delle Storie. per terminarsi. Par. 29, 12. per pontare. Par. 21, 83.

Appunto - per appuntino, esattamente. Par. 13, 73. per in quel punto medesimo. Par. 12, 25.

Appuzzare - apportar puzzo. In. 17, 3.

Aprio - in rima. aperse. Par. 1, 87.

Aprir la piaga - Par. 32, 6:

Aprirsi - per dissondersi, comunicarsi. Par. 29, 18.

Aprir troppo l'ali a spendere - scialacquare. Pg. 22, 43.

A pruova - a gara. In. 8, 114.

A pruovo - parola lombarda; e vale appresso. In. 12, 93.

A quando a quando - otta per vicenda; quando in quà, quando in la. Pg. 25, 126.

Aquila - insegua de' Romani. Par. 6, 1.

A randa a randa - rasente rasente; cioè, appresso in maniera, che più non si poteva. In. 14, 12.

Arbucello - picciolo albero. Pg. 27, 134.

Arca del Signore traslatata dal re Davidde di città in città. Par. 20, 39.

Arcanamente - Quando fu Giore arcanamente giusto. cioè, nella segretezza e nel misterio del suo consiglio. Pg. 29, 120.

Arche ricchissime, chiama Dante gli apposto-

li. Par. 23, 131.

Archimandrita - per fondatore d'ordine religioso. Par. 11; 99. è voce greca.

Arcioni - per sella da cavalcare. Pg. 6, 99.

quì è metafora.

Arco - la ruota Che fe l'orbita sua con minore arco. cioè, la ruota destra, sopra la quale il carro si voltava. Pg. 32, 29.

Arco - Già discendendo l'arco de' mie' anni . cioè, cominciando io ad invecchiare. Pg.

13, 114.

Arco - metaforicamente. per opinione e sentenza di filosofo. In alcun vero suo arco percuote. Par. 4, 60. per la divina provvidenza che drizza tutte le cose a' loro fini. Par. 8, 103. per amore. Par. 26, 24.

Arco dell'ardente affetto - Par. 15, 43.

Arco dell'esilio - Par. 17, 57.

Ardente - per desideroso. Par. 31, 1/2.

Ardere - per desiderare ardentemente. In. 2, 84. Par. 27, 90. 33, 28. Così Virgilio nel 1. dell' Eneida, verso 580.: Rumpere nubem Ardebant.

Ardere - ardeva un riso dentro agli occhi. Par. 15, 34.

Ardore - per gran desiderio. In. 26, 97. Par. 29, 48.

Ardori - per anime beate. Par. 22, 54.

Arduo - per eccelso. Par. 31, 34. Lat. ar-duus.

A retro - addietro. Par. 2, 93.

Argomentare - per discorrere e deliberare in consiglio pubblico, Pg. 6, 129.

Argomentarsi - per ingegnarsi, procacciare. In. 22, 21. per deliberarsi. Par. 25, 118, per prepararsi. Pg. 25, 15.

Argomento - per figurazione, o dimostrazione, come spiega il Vellutello. In. 19, 110, per discorso. In. 31, 55, per aiuto, mezzo. Pg. 2, 31. per medicina, rimedio. Pg. 30, 136. per segno, indizio. Par. 4, 68. 17, 135. per ingegno. Par. 15, 79.

Arguta faccia - pronta, vivace, e con occhi penetranti. Pg. 29, 144.

A rimpetto - di rimpetto. Pg. 29, 89, 151.

Aringo - gioatra, battaglia, impresa difficile.
Par. 1, 18.

A ritroso - a rovescio. Par. 16, 153.

Armarsi - per prepararsi a sostenere una disputa. Par. 24, 46. Armarsi di provedenza. Par. 17, 109. Armarsi di vivanda. provvedersi di vettovaglia. In. 28, 55.

Armonizzare - rendere armonia. Pg. 31, 144.

DELLE PAROLE E FRASI. Arnese - ornamento, o strumento. In. 20, 70. per nobile suppellettile. Pg. 29, 52.

Arnia - alveare, cassetta in cui le pecchie fab-

bricano il mele. In. 16. 3.

Arra - caparra, parte del pagamento che si da innanzi per sicurtà del contratto stabilito. Pg. 28, 93. e figuratamente, dimostrazione d'accidenti futuri. In. 15, 94. per annunzio di doversi armare. Par. 19, 145.

Arredo - suppellettile. In. 24, 138.

Arrestarsi - fermarsi. In. 15, 38.

Arretrarsi - tirarsi indietro. Par. 32, 145.

Arridere - per mostrarsi benigno. Par. 33, 126. è voce latina.

Arridere un cenno - cioè, accennar sorridendo . Par. 15, 71.

Arrivare - per accostare alla riva. In. 17, 8.

Arrivare - è huono c' a lui arrivi di lei parlare. cioè, farai bene a cominciare a parlargli di essa. Par. 24, 45.

Arroncigliare - pigliare col ronciglio. In. 22,

35. v. Ronciglio.

Arrossare - arrossire. Par. 27, 54.

Arrostarsi - volgersi in quà e 'n la, schermendosi colle braccia e coll'altre membra. In. 15, 39.

Arsiccio - riarso dal sole o dal fuoco. In. 14,

Arte prima, chiama Dante la gramatica, perchè suole impararsi avanti dell'altre. Par. 12. 138.

Artezza - strettezza, angustia di sito. Pg. 25, 9. Articolare - l'articolar del cerebro. cioè, la struttura de' suci organi. Pg. 25, 69.

Artigli - per le mani d'un furioso. In. 30, 9. Artigliare - prendere coll'artiglio. In. 22, 140. Artimone - la maggior vela c'abbia la nave. In. 21, 15.

Artista - artelice, artigiano. Par. 13, 77. 16, 51. 30, 33. per cantore eccellente. Par. 18, 51.

Arto - angusto, stretto, malagevole. In. 19, 42. Pg. 27, 132. Par. 28, 33, 64. Lat. arctus.

Arzanà - luogo dove si fabbricano i navilj e ogni strumento da guerra navale. In. 21, 7. oggi più comunemente arsenale.

Ascella - parte concava del corpo, dove si congingue il braccio colla spalla. In. 17, 13. 25, 112.

Asciolto - per distrigato, spedito. Par. 27, 76. A sonno di chi che sia - a suo piacere. In. 21, 134.

A servo - porre a servo. cioè, acconciare per servitore. In. 22, 49.

A sommo 'l petto - Pg. 3, 111.

Asperges me - m'aspergerai, mi spruzzerai, principio d'un versetto del salmo Miserere. Pg. 31, 98.

Aspettare - t'aspetta a Beatrice. cioè, aspetta d'esser pervenuto a Beatrice. Pg. 18, 47. Aspettarsi a chi che sia. Par. 17, 88.

Aspetto - nome. l'uno e l'altro aspetto della fede. cioè, il credere de' santi che furono avanti la venuta di Cristo, e di quelli che furono di po. Par. 32, 38.

Aspetto secondo - cioè, dopo quello di Dio .
Par. 18, 18.

Assaggiare – gustare, prender saggio. Pg. 2, 54.

Assannare - per afferrare. Pg. 14, 69. per afferrare co' denti. In. 30, 29. siguratamente, per costriguere, rinserrare. In. 18, 99.

Assassino - Il tormento degli assassini anticamente era l'esser propagginati, cioè fitti col

capo in terra. In. 19, 50.

Assedere - sedere appresso. In. 15, 35. Lat. assidere.

Assemprare - sembrare, somigliare. In. 24, 4. Assennare - avvertire, aggiugner senno, In.

20, 97. Assetare - figuratamente, per eccitar desiderio, invaghire. Pg. 31, 129. Par. 1, 33. 3, 7.2. per indurre gran brama di signoreggiare. Par. 19, 121. Assetare di dolce disiar. Par. 15, 65.

Assettare - per ordinare, disporre. Par. 1, 121. Assettarsi - comporsi, aggiustarsi. In. 17, 22, 91.

Assidere - per assediare. In. 14, 69. Assieparsi - per farsi siepe, e impedire il pro-

spetto. In. 30, 123.

Assolto - per finito, terminato. Par. 25, 25. per sciolto, scevro. Spirto assolto. cioè, anima separata. Par. 32, 4/4.

Assommare - ridurre a buon termine. Pg. 21,

112. Par. 31, 94.

Assonnare - per addormentarsi. Pg. 32, 64. Par. 7, 15. per addormentare, Il tempo fugge, che t'assonna. cioè, il tempo del tuo lungo sogno o visione è quasi finito. Par. 32, 139. questo luogo non è stato inteso dagli espositori.

Assonnare - l'assonnare. per l'atto stesso dell'addormentarsi. Pg. 32, 69.

Assottigliarsi – pet aguzzar l'ingegno. Par. 19,

82. 28, 63.

Assumere - per accogliere, ricevere in sè. Par. 21, 102. Assumer libero uficio di dotto-re. cominciar di buona voglia ad insegnare. Par. 32, 2.

Astallarsi - fermarsi e soggiornare in un luo-

go. Pg. 6, 39.

Asticciuola - picciola asta, freceia. quello che i Latini dicono jaculum, hastile. In. 12,60. Astio - odio segreto, malignità d'animo. Pg.

6, 20.

Astori celestiali, chiama Dante gli angeli. Pg. 8, 104.

A tauto - intanto. In. 9, 48.

Atare - aitare, aiutare. Pg. 11, 34. Atar lavare. aiutare a lavare. ivi.

A te mi scalda - cioè, verso di te. Pg. 21, 134.

A tempo - al suo tempo. Par. 8, 60.

Atleta - per combattitore. Par. 12, 56.

Attaccarsi in vedere - guardare attentissimamente. In. 28, 28.

Atteggiato - dipinto o scolpito con atti e gesti ch'esprimano al vivo gli affetti. Pg. 10, 78. atteggiata di paure e doglie, chiama 'l Poliziano Europa, nella 106. delle sue Stanze.

Attemparsi - invecchiare. In. 26, 12.

Attendere - per isperare. In. 26, 67. per indugiare. In. 28, 99. Attendere in su. guardare in alto. Par. 27, 77.

Attendersi - per attendere o aspettare. In. 16,

DELLE PAROLE E FRASI. 29. 13. per guardare attentamente. Par. 13, 29. 15. 31.

Attenersi - per soffermarsi, fermarsi alquanto.

In. 18, 75.

Attentarsi - arrischiarsi, osare. Pg. 25, 11.33, 23. Attentarsi del dimandare. esser oso di chiedere. Par. 22, 26.

Attergarsi al ventre a chi che sia - opporre il dosso al ventre. In. 20, 46.

Atterrare - per chinare a terra. Pg. 3, 81.

Atterrarsi – per giacere, prostrarsi. Pg. 7, 133. 9, 129. per scendere abbasso. Par. 23, 42.

Atteso - per attento, inteso, intento. In. 13,

109. 26, 46. Pg. 12, 76. Par. 1, 77.

Attingere cogli occhi - per discernere. In. 18, 129. è voce latina.

Attinghe - per attinghi. in rima. In. 18, 129.

Atto - per cielo che agisce ed imprime la suavirtù nelle cose inferiori. Par. 13, 62. per effetto. Par. 20, 7.

Atto che concepe - cioè, l'intendere, il con-

cepire. Par. 29, 139.

Atto di più forti obbietti, chiama Dante il vedere che facciamo d'alcune cose che molto feriscono la vista nostra. Par. 30, 48.

Atto puro, chiama Dante le intelligenze che agiscono nelle cose inferiori, senza patire.

Par. 29, 33.

Attoscare - attossicare, e render misero. In.
6,81.

Attusfare - immergere. In. 18, 113.

Atuiare - offuscare, e mettere il cervello a partito. Pg. 33, 48. voce disusata.

Attutarsi - quietarsi, scemarsi. Pg. 26, 72. v. il Varchi nell' Ercolano, a carte 96.

Avacciare - affrettare. Pg. 4, 116. 6, 27.

Avaccio - tosto, in fretta. In. 10, 116. 33, 106. Par. 16, 70.

A valle - al basso, nella valle. In. 12, 46. 20, 35.

Avante - avanti. in rima. In. 5, 138. 34, 16. Pg. 7, 32. 21, 52. 29, 73.

Avante - per fuori di misura. Pg. 11, 64.

Avanzare - per preferire, distinguere sopra gli altri. In. 4, 78. innalzare a grado maggiore. In. 19, 71. portare innanzi. Iu. 25, 12.

Avanzare a chi che sia - cioè, prevenirlo. In. 22, 128.

Avanzo - guadagno. Pg. 31, 28.

Avarizia descritta sotto figura di una donna.
Pg. 19, 7, e segg.

Audienza - per l'udire. Par. 11, 134.

Audivi - voce latina. udíi. In. 26, 78.

Ave - voce latina. Dio ti salvi. principio della Salutazione Augelica. Pg. 10, 40.

Ave, Maria - Dio ti salvi, Maria. Par. 3, 121. 16, 34.

Ave, Maria, gratia plena - Dio ti salvi, Maria, piena di grazia. Par. 32, 95.

Avé' - aveva. Pg. 3, 108.

Avei - per avevi. In. 30, 110.

Avello - sepolero. In. 9, 118. 11, 7.

Avém - abbiamo. In. 23, 23. 28, 40. 34, 69. Nel poema di Dante leggonsi molte simila terminazioni in altri verbi.

Avemo - abbiamo. Par. 3, 72.

Avén - aveano. In. 34, 49.

Avéno - aveano. In. 9, 39.

Avere - per essere. quivi non avea pianto. In. 4, 26. Non avea case. Par. 15, 106. e in luoghi altri assai. Così il Petrarca nella canzone 31.: Nell'isole famose di Fortuna Due fonti à.

Avere acquisto di bene a sè - acquistar bene a sè. Par. 29, 13. Aver elezion vera. esser pervenuto ad età in cui si possa meritare, eleggendo il bene, e rifiutando il male. Par. 32, 45. Avere a vicino. cioè, vicino. In. 25, 30. Aver grazie, ringraziare, In. 18, 134. Avere il desiro a giustizia, cioè, desiderarla. Pg. 22, 4. Avere il viso a che che sia. guardare, attendere. Par. 32, 27. ma qui figuratamente. Avere in dispregio. per ricusare. In. 23, 93. Avere in grado. gradire. In. 15, 86. Aver manco. per esser privo. Pg. 10, 30. Aver per meno. cioè, stimar pochissimo. Par. 22, 137.

Augello - Qual diverrebbe Giove s'egli e Marte Fossero augelli, e cambiassersi penne. cioè, se il pianeta di Giove risplendente d'un bel candore, s'infuocasse e divenisse vermiglio come il pianeta di Marte, cambiando

con lui colore. Par. 27, 14. Augusta - per la Beata Vergine. Par. 32, 119.

A vicino - avere a vicino. In. 25, 30.

A vizio - cioè, al vizio. In. 5, 55.

Aula - per sala imperiale. Par. 25, 42. è voce latina.

A volere - cioè, ad una medesima e comune volontà. Par. 12, 35.

A voto - vanamente, indarno. In. 31, 79. Pg. 24, 28. Par. 3, 28.

Aura - per aria. In. 4, 27. Pg. 14, 1/2.

Ausarsi - avvezzarsi. In. 11, 11. Pg. 19, 23. Par. 17, 11.

Auso - 080, ardito. nulla volontade è di più ausa. sottintendi, desiderare. Par. 32, 63.

Autor verace, chiama Dante Iddio. Par. 26, jo. Avvallare - piegare, inchinare, abbassare. Pg.

13, 63. 28, 57. per scendere in valle. Pg. 8, 43.

Avvallarsi - piegarsi, torcersi abbasso. Pg. 6, 37. per scendere in valle. In. 34, 45.

Avvalorarsi - acquistar valore. Par. 33, 112.

Avvantaggiarsi - per esser privilegiato. Par. 7,

Avvantaggio - per eccesso col quale una cosa sopravanza l'altra. Par. 26, 31.

Avvegnachè - benchè. Pg. 3, 1, 12, 8, 13, 109. Par. 16, 131, 17, 23, 20, 60, 79.

Avverare - affermar per vero. Pg. 18, 35. per dar colore di verità. Pg. 22, 31.

Avversaro - per avversario. in rima. Pg. 8, 95. 11, 20.

Avverso - opposto. In. 9, 68. Par. 27, 28. per rivolto in altra parte. Par. 33, 78.

Avverso - per contra. in forza d'avverbio. Par. 2, 63.

Avvinghiare - cignere intorno. In. 5, 6. 34, 70. Avvisare - per riguardar bene, considerare, di-

scernere, osservare. In. 16, 23. Pg. 10, 71.
Par. 23, 90. per riconoscere. Pg. 19, 84.

Avviso - per parere, sentimento. Pg. 13, 41, 29, 80. Par. 7, 19.

DELLE PAROLE E FRASI.

Avviso - m' era avviso. io mi pensava, stimava. In. 26, 50. Mi fu avviso. stimai. In. 27, 107.

Avviticchiare - cignere intorno, come le viti

fanno gli olmi. In. 25, 60.

Avvivare il cielo di sereno-cioè, illuminarlo.

Par. 13, 5.

Avvivarsi - per prender vita. Par. 23, 113. detto di fiamma che acquisti maggior vigore. Par. 31, 128. v. Allentare.

## B

Babbo - padre. ma è voce de' piccioli fanciulli, e ancor balbettanti. In. 32, 9.

Baccelliere - grado nelle scuole de' frati, infe-

riore a quel del maestro. Par. 24, 46.

Baco - per Bacco. in rima. In. 20, 59. v. il Varchi nell' Ercolano, a carte 190. e il Salvini nella 2. parte de' Discorsi Accademici, a carte 505. e 506.

Badare - per attendere, considerare. Pg. 4, 75.

Badía - monistero. Par. 22, 76.

Baiulo - per gonfaloniere, il qual titolo dà il nostro Poeta all' imperadore Ottaviano Augusto. Par. 6, 73.

Balascio - sorta di pietra preziosa. Par. 9, 69.

Balbutire - parlar balbo, come fanno i bambini. Par. 27, 130, 133. è voce latina.

Baldezza - coraggio, baldanza. Par. 16, 17.

32, 109.

Baldo - baldanzoso, franco. Par. 15, 67.

Ind. del Volpi. 3

Balenare-mi mise in forse di balenare. cioè, mi sece dubitare o temere che balenasse. Pg. 29, 18.

Balestrare - per avventure, gettare, scagliare. Lat. jaculari. In. 13, 98. Pg. 25, 112.

Balestro-balestra, arco. In. 31, 83. Pg. 31, 16.
Balía - arbitrio, custodia, governo, podestà.

lu. 19, 92. Pg. 1, 66.

Balzo - rupe, luego alto e scosceso. In. 11, 115. Balzo d'oriente, chiama Dante la parte orientale dell'orizzonte, oud'esce l'aurora e 'i sole. Pg. 9, 2.

Banco - per ordine di sedie. Par. 31, 16. per sedia sulla quale si studia. Par. 10, 22.

Bando - per denunziamento fatto a chiara voce. Pg. 30, 13. Par. 26, 45. per encomio, preconio. Par. 30, 34.

Baratta - contrasto, zuffa. o per lo luogo dove

si puniscono i barattieri. In. 21, 63.

Barattare - per sar mercato d'usticj e di cariche; o vender la giustizia. Par. 16, 57.

Baratteria - per traffico d'ufficj e di cariche. In. 22, 53.

Barattiere - truffatore, mariuolo. In. 21, 4r. 22, 87.

Baratto - baratteria, masimoleria, inganno sottile. In. 11, 60.

Barba - per zio. Par. 19, 137.

Batha - alza la barba; in vece di dise, alza il viso. per far vergognare un adulto de' suoi errori, più convenienti a fanciullo, che aduomo fatto. Pg. 31, 68.

Barbagia - propriamente, luogo montuoso in Sardigna, dove gli uomini e le donne vanno.

pressochè ignudi. ma prendesi ancora per chiasso o bordello. Pg. 23, 94, 96.

Barca - figuratamente, per regno o stato. Par.

8, 8o.

Barone - per illustre personaggio. con tal nome chiama il Poeta s. Pietro. Par. 24, 115. Barone per cui si visita Galizia, chiama Dante l'appostolo s. Iacopo maggiore, il cui sacrato corpo riposa in Compostella città di Galizia. Par. 25, 17. Il gran barone ec. v. Ugo conte di Lucimborgo, nell'Indice delle Storie.

Basilica - per beata corte e reggia del Paradiso. Par. 25, 30.

Basso - per chi parla o canta con voce bassa'. Pg. 25, 129.

Basso - mettere in basso. cioè, abbassare. Pg.

Bastardo - per tralignante. Pg. 14, 99.

Bastare - basti l'effetto. sottintendi, senza voler cercar la cagione. Par. 32, 66.

Basterna - spezie di carro. Pg. 30, 16.

Batisteo-luogo dove si battezza. Par. 15, 134.

Battéo - battè . Pg. 12, 98.

Battersi a palme - cioè, colle mani aperte, in segno di gran corruccio e dolore. In. 9, 50. Battesmo - battesimo. Pg. 22, 89. Par. 20, 127. e in altri luoghi.

Battezzatore - chi battezza. In. 19, 18.

Beati con sitio - cioè, come spiegano gli spositori; beati qui esuriunt et sitiunt justitiam; beati coloro else anno fame e sete della giustizia. detto di Cristo nel Vangelo di s. Matteo, al capo 5. verse 6. Pg. 22, 5Beati misericordes-beati i misericordiosi. detto di nostro Signore in s. Matteo, al capo 5. verso. 7. Pg. 15, 38.

Beati mundo corde - beati i mondi di cuore.
detto del Signore in s. Matteo, al capo 5.

verso 8. Pg. 27, 8.

Beati pacifici - detto del Signore in s. Matteo,

al capo 5. verso 9. Pg. 17, 68.

Beati pauperes spiritu - beati i poveri di spirito. detto del Signore in s. Matteo, al capo 5. verso 3. Pg. 12, 110.

Beati qui lugent - beati coloro che piangono. detto di Cristo in s. Matteo, al capo 5. ver-

so 5. Pg. 19, 50.

Beati quorum tecta sunt peccata - beati coloro, i peccati de' quali sono coperti; cioè, colla veste della penitenza e della carità. questo è il primo versetto del salmo 31. ch'è il secondo de' sette Penitenziali. Pg. 20, 3.

Beatitudo - per numero d'anime beate. come dicesi nobiltà, per numero di nobili; e gioventù, per numero di giovani. Par. 18, 112.

Becchetto - per fascia di cappuccio. Par. 29,

Becco - pronunziato coll' e aperta. dar di becco in che che sia mangiarselo. Pg. 23, 30.

Belletta - posatura che fa l'acqua torbida. poltiglia, fango. In. 7, 124.

Bello - per curo. In. 19, 37.

Bello - bella vita, chiamano i dannati quella che vissero quì nel mondo, in paragone della infelicissima che menano giù negli Abissi: tanto più, che dimorando eternamente nella volontà di far male, bramano sempre,

Bello - è bello. per istà bene. In. 4, 104. Pg. 25, 43. Fia bello. cioè, sarà buona e lode-

vol cosa. Par. 17, 68.

Bel salutare - per quelle parole di cortesía, che si usano ne' saluti. Pg. 8, 55.

Ben creato - per beato, eletto da Dio all' eterna gloria. Par. 3, 37.

Bene-per benefizio. Pg. 10, 89. per anima bea-

ta. Par. 13, 48.

Bene - Iddio fece l' uomo a bene. cioè, atto a bene operare; ovvero, perchè arrivasse al possedimento del sommo bene. Pg. 28, 92.

Bene ascolta chi la nota - cioè, allora è utile l'udire una sentenza morale, quando si manda alla memoria per valersene in pratica. In. 15, 99.

Bene che se in se misura, chiamasi da Dante Iddio ch' essendo infinito, può solamente da

sè stesso esser misurato. Par. 19, 51.

Benedictus qui venis - benedetto tu che vieni. parole delle turbe di Gerusalemme, che festeggiavano la venuta del Signore in quella città. Pg. 30, 19.

Bene nato - felice, avventuroso. Par. 5, 115.

Ben fatto - per buona operazione. Lat. benefactum. Pg. 28, 129.

Ben finito - per colui che muore in grazia di Dio. Pg. 3, 73.

Benifizio - benefizio. Par. 17, 88.

Beninanza - benignità, bontà. Par. 7, 143. 20, 99. voce disusata.

Ben punito - cioè, giustamente gastigato. In. 19, 97.

Ben richiesto al vero e al trastullo - cioè, l'onesto e il dilettevole. Pg. 14, 93.

Benvoglienza - benevolenza. Pg. 22, 16.

Berza - parte della gamba dal ginocchio al piede. levar le berze. assrettarsi a correre. In. 18, 37. Alcuni per berze intendono vesciche o bolle che levansi nella pelle a sorza di battiture. Lat. vibices, pustulae.

Berzaglio - scopo, verso cui si tirano le frec-

ce. Par. 26, 24. qui è metafora.

Bestemmia di fatto, chiama Dante il sacrilegio, il violare cosa a Dio sacrata. Pg. 33, 59.

Bestia - per uomo bestiale. In. 24, 126. Par.

19, 147.

Bestialitade e bestialitate - bestialità. In. 11,

83. Par. 17, 67.

Bevero - castoro; animal noto, da cui si cava il muschio: e vive in acqua ed in terra; perciò da' Greci chiamato appissor çuor. Era detto dagli antichi Latini, castor, fiber; e da questa seconda voce corrotta pare che sia derivata la voce bevero. In. 17, 22.

Bianche bende, usavano di portare le donne

vedove a' tempi di Dante. Pg. 8, 74.

Bianco - i primi bianchi. cioè, il primo camdore. Pg. 2, 26.

Bianco-vestita - in veste bianca. Pg. 12, 89. Bica - monticello di terra; e tiguratamente.

mucchio di qualsivoglia cosa. In. 29, 66.

Biece-per bieche. in rima. In. 25, 31. Par. 6,

DELLE PAROLE E FRASI.

Bieci - per coloro che fanno voto temerariamente. Par. 5, 65.

Bieco - per malvagio, pravo. In. 25, 31.

Bisorme - di due sorme o nature. Pg. 32, 96. Biga - per carro di due ruote. Par. 12, 106. Presso gli antichi Latini biga e bigae signi-

ficava carro o carretta tirata da due cavalli: siccome quadriga e quadrigae significava carro o carretta tirata da quattro cavalli accoppiati in filo.

Bigio - color simile al cinerizio. In. 7, 104. Far bigio. per oscurare, discolorare. Pg.

26. 108.

Bigoncia - vaso di legno senza coverchio ad uso principalmente di someggiar l'uva premuta al tempo della vendemmia. Par. 9, 55.

Binato animale, chiama Dante il grifone, per lo quale intende Gesù Cristo il quale nacque due volte: una eternamente, dal seno del Padre; l'altra nel tempo, dalla Beata Vergine. Pg. 32, 47.

Biscazzare - giucarsi il suo avere. In. 11, 44. Bisogna - faccenda, affare, cosa. In. 23, 140.

per ciò che fa di mestieri, bisogno. Pg. 13.

62. 33, 29.

Bizzarro - stizzoso, forte iracondo. In. 8, 62. Blandimento - lusinga, carezza. Par. 16, 30.

Blando - per dilicato, lusinghevole. Par. 22, 85. per piacevole, affabile. Par. 12, 24. Lat. blandus.

Bobolce-per bifolche, seminatrici. Par. 23, 132. Bogliente - bollente, che bolle. Pg. 27, 49.

Bollor vermiglio - per sangue bollente. In. 12,

1014

Bontà - per sufficienza, valore. Par. 25, 66.

Bordello - postribolo, luogo dove stanno le meretrici. così chiama Dante l'Italia, a' suoi tempi estremamente corrotta. Pg. 6, 78. v. l' Ercolano del Varchi, a carte 293.

Bordone - recavasi il bordone cinto di palma da' pellegrini ch' erano stati a' luoghi sauti di Palestina; per dinotare che venivano da

quelle contrade. Pg. 33, 78.

Bordone - tener bordone, sostener la musica con quella voce che si chiama tenore. Pg. 28, 18.

Borni - quelle pietre che sogliono avanzar fuori d'alcun muro che si lascia imperfetto. In.

26, 14.

Borsa - pregio della borsa, chiama Dante la liberalità e la magnificenza. Pg. 8, 129. v. Spada.

Borsa - per luogo concavo. In. 19, 72.

Botolo - spezie di can picciolo e vile. Pg. 14,

Bozzacchione - per susina vizza e vana. Par.

27, 126.

Bozzo - per vituperato. ma bozzo è propriamente colui a cui la moglie fa fallo. Par. 19, 138.

Braco e brago - pantano. Pg. 5, 82. In. 8,

50.

Bragia - fuoco senza fiamma, che resta delle legne abbruciate. In. 3, 109.

Brama - due brame di fieri lupi. cioè, due lu-

pi fieri e bramosi. Par. 4, 4.

Branca - propriamente zampa dinanzi coll' unghie; o piede d' uccello di rapina. In. 17, DELLE PAROLE E FRASI.

13. ma figuratamente, aver tra branche, cioè in sua balia, disse Dante. In. 7, 69.

Brancolare - andare al tasto. In. 33, 73.

Breve - in forza d'avverbio. brevemente, in poche parole. In. 3, 45.

Briga - per noia, fastidio. In. 5, 49.

Brigare - procacciare, ingegnarsi. Pg. 20, 125. Broda - per acqua imbrattata di fango. In. 8, 53. Brogliare - sollevarsi e commuoversi. Par. 26,

97. Brollo - spogliato, scorticato. In. 16, 30.

Brolo - per ghirlanda. Pg. 29, 147.

Bronco - tronco, sterpo grosso. In. 13, 26.

Brullo - scorzato, iguudo. In. 34, 60. Pg. 14, 91. v. Brollo.

Bruna bruna - molto adombrata. Pg. 28, 31.

Bruno - atto bruno. cioè, dispettoso, e dimostrante noia e sdegno. Pg. 24, 27.

Brusca parola - aspra, disgustosa. Par. 17, 126.

Bruttare - sporcare. Pg. 16, 129.

Brutto - per lordo di fango. In. 8, 35. per disonesto. Par. 22, 84.

Buca - per buco. In. 34, 131.

Buca sepulcrale - sepolcro. Pg. 21, 9.

Buccia - superfizie, scorza, pelle. In. 19. 29. Buccia strema. pelle arida, che tocca l'os-

sa. Pg. 23, 25.

Bucolici carmi - cioè, versi pastorali, e trattanti di cose che a' bisolchi s' appartengono. Pg. 22, 57.

Buféra - aria gravemente commossa, o sia turhine con pioggia e neve. In. 5, 3t.

Bussa - per baia, vanità. In. 7, 61. per ischerzo. In. 22, 133. Bugiare - dir bugie. Pg. 18, 109.

Bugio - bucato, forato. Par. 20, 27.

Buio - oscuro, tenebroso. In. 3, 130. Bui segni. per macchie del corpo lunare. Par. 2,

49.

Bulicame - propriamente acqua bollente, che surge dalla terra. In. 12, 117, 128. ma qui sangue bollente. e In. 14, 79. qui s' intendono i bagni caldi del Pian di Viterbo.

Bulla - bolla o rigonsiamento d'acqua. Pg.

17, 32.

Buono - per vero. Par. 9, 63.

Buono - è buono. cioè, sta bene. In. 12, 27. 15, 103. Pg. 7, 45. 12, 5, 14. 13, 93. e in altri luoghi.

Burchio - barca da remo coperta. In. 17, 19. Burella - per luogo scuro, ove non si veda lu-

me di sole. In. 34, 98.

Burlare - per buiare che in lingua aretina vuol dir gettare. In. 7, 30. così Cristoforo Landino: ma gli Accademici della Crusca nel Vocabolario spiegano, dispregiare; che quanto al concetto viene ad essere il medesimo, perchè lo scialacquatore, mentre getta il suo avere, mostra di non farne conto.

Burrato - luogo scosceso e profondo. In. 12,

Burro - butirro. In. 17, 63.

## C

Ca - per casa. voce lombarda. In. 15, 5, 1. v. l'abate Anton-María Salvini nella 2. parte de' suoi eruditissimi Discorsi Accademici, a carte 504.

Cacciare - per dar fretta. In. 4, 146.

Cacume - sommità, cima. Pg. 4, 26. Par. 17, 113. 20, 21. è voce latina.

Cadere - detto di fiume che si scarica in mare. Pg. 27, 3.

Caduci'- per caduchi. in rima. Par. 20, 12. Caggia - cada. In. 6, 67. Par. 7, 78.

Cagionare - per produrre. Par. 11, 21.

Cagione al mio rider 4 cioè, del mio ridere. Pg. 21, 127. M' era cagione a sperar bene. In. 1, 41. Cagione perchè la credetti. cioè, di crederla. Par. 22, 140.

Cagnazzo - per brutto e deforme. In. 32, 70.

Calcagne - calcagni. Pg. 12, 21. 19, 61.

Calendi o calende - il primo giorno di ciascun mese, e si prendono per li mesi medesimi. Pg. 16, 27.

Calere - curarsi, aver premura. Pg. 25, 123.

32, 5.

Caligare - per mandar nebbia e fummo; come fa la Cicilia per lo monte Etna. Par. 8, 67. Calla - calle, via stretta. Pg. 4, 22. 9, 123. Callaia - passo, valico, apertura. Pg. 25, 7.

Calme - mi cale. Pg. 8, 12.

Calo - per abbassamento, depressione, ruina. Par. 15, 111. 44 INDICE Calore - per oggetto amato: Par. 31, 140.

Camminata - per sala dove si passeggia. In.

34, 97. Cammine - per cammini, verbo. in rima. Par.

Camo - freno. Pg. 14, 143. è voce latina.

Campare - per fuggire, liberarsi dal pericolo, scampare. In. 1, 93. 2, 68. 16, 82.

Campare - per salvare. In. 22, 21.

Campioni - per lottatori autichi. In. 16, 22.

Campo - per piazza. Pg. 11, 134.

Cancellare - scrivere solo per cancellare. detto di chi scriva censure contra persone ricche, le quali poi debbano spender molto per

farle annullare. Par. 18, 130.

Cancro - uno de' segni dello zodiaco. se'l Cancro avesse un tal cristallo, Il verno avrebbe un mese d' un sol di. cioè: Se nella costellazione del Cancro fosse una stella di quello splendore ch' era l'anima di s. Giovanni Evangelista, come finge d'averla veduta il nostro Poeta; tutto quel mese che il sole sta in Capricorno, sarebbe un giorno solo, cioè non verrebbe mai notte. perchè quando il sole è in Capricorno, la notte sempre leva il Cancro: e così il giorno farebbe lume il sole, e la notte quella stella lucidissima. Par. 25, tot. ma questi luoghi di Dante, che abbisognano di sì lunga spiegazione, pare che non debbano imitarsi.

Candelabro - candelliere. Pg. 29, 50. Candelo - candela. Par. 11, 15. 30, 54. Candente - per rilucente. Par. 14, 77. Candori - per anime beate. Par. 23, 124. Cangiar carte nel suo volume - cioè, mutar faccia, variare aspetto. Par. 2, 78. Cangiar l'acqua. per intorbidarla col sangue sparso. Par. 9, 47.

Cangiare - per rimunerare, ricompensare. In.

32, 138.

Cani - per genti malnate, canaglia. In. 8, 42. Caniculari dì - giorni di state, quando sorge in cielo la costellazione detta da' Latini canicula, e da' Greci pponúmer. In. 25, 80.

Caninamente - a foggia di cane. In. 6, 14. Cannuccia - diminutivo di canna. Pg. 5, 82.

Cansare - scansare, dar luogo. In. 12, 99.

Cansarsi - per ischermirsi. Pg. 15, 144.

Cantica - numero determinato di canti o libri di poema. Pg. 33, 140.

Cantilena - canzone. Par. 32, 97.

Canto - per banda, lato, parte. In. 26, 138.

Par. 3, 57.

Cantor dello Spirito Santo - Par. 20, 38. Cantor che per doglia Del fallo disse: Miserere mei. Par. 32, 11. Cantor sommo del sommo Duce. Par. 25, 72. ne' suddetti tre modi circoscrivesi dal Poeta il re Davidde.

Canzone, chiama Dante ciascuna delle tre cantiche del suo poema, che in più canti si di-

vidono. In. 20, 3.

Cape - capisce, acquista. Pg. 18, 60.

Capere - per essere contenuto. Par. 3, 76. 23, 41.

Capestro - fune, corda. In. 27, 92. Par. 11,

87. 12, 132.

Capo à cosa fatta - detto di Mosca degli Uherti, passato in proverbio, per dinotare che

46 dopo il fatto ogni cosa s' aggiusta, e ad ogni disordine si trova rimedio. In. 28, 107.

Cappa di monaco - Par. 11, 132.

Cappello - per corona di lauro dovuta a' poeti. Par. 25, 9.

Cappello cardinalizio - Par. 21, 125.

Cappello del falcone - Par. 19, 34.

Cappia - mi cappia nelle tue parole. cioè, io intenda per le tue parole. Pg. 21, 81.

Capra del cielo - cioè, il Capricorno, uno de'

segni dello zodiaco. Par. 27, 69.

Carato - la ventiquattresima parte dell' oncia; e dicesi propriamente dell' oro. In. 30, 90.

Carcare - caricare. Pg. 18, 84.

Carcare - per portare il carico. In. 21, 35.

Carcato - caricato. In. 30, 6.

Carco - peso, carico. In. 12, 30. Carco di vergogna. cioè, ingombramento. Par. 18, 66. Acquistar carco. per aggravar la coscienza. Im. 27, 136.

Carcossi il Figlinol di Dio della nostra salmaquando prese carne umana. Par. 32, 114.

Caribo - sorta di ballo. Pg. 31, 132.

Carizia - carestía. Par. 5, 111.

Carmi - versi. Lat. carmina. Pac. 17, 111.

Caro - per carestía. Pg. 22, 141.

Caro - per pieno di carità. Pg. 14, 127. per prezioso. Pg. 9, 124. 24, 91.

Carole - per balli, e gente che danzi. Par. 24,

16. 25, 99.

Carpare – andar carpone, cioè, colle mani in terra. Pg. 4, 50.

Carpire - per pigliar colla sete. Par. 9, 51.

DELLE PAROLE E FRASI.

Carpone - avverbio. cioè, colle mani in terra, a guisa di quadrupede. In. 25, 141. 29, 68. Carreggiare - per guidare il carro, o passar col carro. Pg. 4, 72.

Carro - nome di celeste costellazione. v. nel-

l'Indice delle Storie.

Carta - per frate d' ordine religioso; stando sul-

la metasora del volume. Par. 12, 122.

Carta - la regola mia Rimasa è giù per danno delle carte. cioè, non è d'alcuna utilità, e ad altro non serve, che-a consumar le carta dove si scrive. Par. 22, 75.

Casa di nostra Donna - cioè, chiesa di María

Vergine. Par. 21, 122.

Case - per casa. In. 13, 151.

Cassare - annullare, distruggere. Par. 2, 83.

Casso - sustantivo; e significa busto, torace, parte concava del corpo, circondata dalle costole. In. 12, 122. 20, 12. 25, 74. Pg. 24, 72.

Casso - addiettivo; e significa annientato, annullato, estinto, spento, cancellato. In. 25,

76. 26, 130. 30, 15. Par. 4, 89.

Casta intenzione - cioè, retta. Pg. 32, 138.

Casual punto - per minima cosa che succeda a caso. Par. 32. 53.

Catenella - sorta d' ornamento donnesco. Par. 15, 190.

Catto - preso. Pg. 20, 87. Lat. captus.

Cava - per gretta. In. 29, 18.

Cavalcare - metaforicamente. per istimolare, spromare. Pg. 18, 96.

Ceffo - muso. In. 17, 50.

Celestiale - celesto. Pg. 8, 104, Par. 4, 39.

Cencro - sorta di serpente molto velenoso. In. 24, 87. I testi di Dante, anche quello degli Accademici della Crusca, in questo luogo sono corrotti, e leggono centri in vece di cencri.

Cennamella - sorta di strumento musico che si suona colla hocca. In. 22, 10.

Cenno - per ogni segnale. Pg. 22, 27.

Centesim' anno, chiama il Poeta il MCCC.

dalla natività del Signore. Par. 9, 40.

Centesma o centesima, chiama Dante quel poco più di lunghezza ch' era a' suoi tempi nell'anno comune sopra il vero solare; la qual maggior lunghezza, secondo alcuni, in cento anni importava un giorno. Par. 27, 143.

Centesmo - per centinaio d' anni. Pg. 22, 93, per la centesima parte. Par. 24, 108.

Centomilia - In. 26, 112.

Cera - per materia. Par. 13, 67, 73.

Cera mondana, chiama Dante la terra, o tutta la regione sottolunare, rispetto a' raggi del sole; stando sulla metafora del suggellare. Par. 1, 41.

Cera mortale - per li corpi elementari. Par. 8, 128.

Cerasta - spezie di serpente cornuto, molto velenoso. In. 9, 41.

Cercare - per esaminare con istudio. Lat. scrutari, vestigare. In. 1, 84.

Cerchia - cerchio, circolo, o serraglio rotondo. In. 18, 3, 72, 23, 134, 31, 40, Pg. 22, 33. Par. 15, 97.

Cerchiare - andare attorno, girare, circonda-

DELLE PAROLE E TRASI. 49 te. Pg. 2, 4. 14, 1. 19, 69. 32, 38. Par. 21, 26.

Cerchietto - picciolo cerchio. In: 11, 17.

Cerchio che più ama, e che più sape - cioè, il coro de' Serafini, che sono i più vicini a Dio.

Par. 28, 72.

Cerchio di merigge - cioè, il meridiano, uno de' maggiori della sfera. Che quà e là, come gli aspetti, fassi. cioè, che si cangia e varia secondo le diverse abitazioni degli nomini sopra la terra, che riguardano il corso del sole; e secondo i diversi orizzonti. Pg. 33, 105.

Cerebro - cervello. In. 28, 140. Pg. 25, 69. Cerna - per separazione, divisione. Par. 32, 30. Cernere - discernere, vedere. In. 8, 71. Par.

21, 76. 26, 35.

Cernere - per iscerre, distinguere, separare. Par. 3, 75. 32, 34. qui nondimeno potrebbesi anche intendere, discernere, vederé.

Cero - cereo, torcia grande; e figuratamente, uomo di grandissimo ingegno e dottrina. Par.

10, 115.

Cerro - sorta d' albero. Pg. 31, 71.

Certi - per sleuni. Pg. 26, 14.

Certificato - per certo. Par. 9, 18.

Certo - per vero, reale. In. 1, 66.

Cervice - parte deretana del capo, confinante col colto. Pg. 11, 53.

Cesare - per ogn' imperatore. Par. 1, 29.

Cessare - per ischivare. In. 17, 35. Par. 25, 133. per uscir di mente. Par. 33, 61.

Cessure stalle - per dipartirei, mutare stanza.

In. 33, 102.

Ind. del Volpi.

Cesso - stare in cesso. cioè, cessare. In. 22,

Cesto - pianta di frutice o d'erba: ma più propriamente quella pianta che sopra una radice produce molti germogli. În. 13, 142.

Che-per dove, nella quale. In. 1, 3. per quando. In. 32, 125. per di che, delle quali. Par.

1, 27.

Che - questa particella qualche volta non si esprime. E per dolor non par lagrima spanda. In. 18, 84. e in altri luoghi.

Che che - qualsivoglia cosa che. Pg. 25, 5.

Ched - che; quando segue vocale. In. 7, 84. 31, 138. 34, 113. Pg. 1, 17. ma ciò non s'osserva sempre.

Cheggia - per cerchi, verbo. Pg. 16, 83.

Cheggio - chiedo. In. 15, 120. Par. 8, 117.

Chelidro - sorta di serpente acquatico. In. 24, 86.

Ch' el sostenne - cioè, ch' egli sostenne. Par. 26, 59.

Cherco - cherico, uomo di chiesa. In. 7, 38, 46. 15, 106. 18, 117.

Chercuto - che à la cherica. In. 7, 39. Chi - in vece di persona che. In. 1, 63.

Chiamare - per gridare. dal latino clamare. Pg. 22, 38.

Chiamare - per riconoscere, o chiedere. Pg. 7, 123. per aver bisogno. Per. 10, 15.

Chiamar mercè - dimandar guidardone. Pg. 29, 39.

Chiappa - per cosa comoda a potersi chiappare. In. 24, 33. Chiarire - per cavar di dubbio. Par. 9, 2. per rilucere. Par. 9, 15.

Chiarità - chiarezza. Par. 21, 90.

Chiaro - per manifesto, noto. Par. 22, 146. Far chiaro. per ispiegare, sciogliere un dubbio. Par. 8, 91.

Chiaro - per chiaramente. in forza d' avver-

bio. In. 11, 67.

Chiavare - per serrar con chiave. In. 33, 46. per inchiodare. Pg. 8, 137. Par. 19, 105.

Chiave bianca e gialla - le due chiavi del sommo pontefice, l'una d'argento, l'altra d'oro, simbolo della sua suprema potestà e giurisdizione ecclesiastica: quella d'argento significa la dottrina o scienza; e quella d'oro, l'autorità. Pg. 9, 117, e segg. Par. 5, 57.

Chiave di senso - l'aiuto de' sensi a conoscer

le cose. Par. 2, 54.

Chiavo - per chiodo. Par. 32, 129.

Chi eran le genti - cioè, quali. Par. 16, 26.

Chiere - chiede. Par. 3, 93.

Chinare - questo mondo China già l' ombra quasi al letto piano. ciò succede poco prima che levi il sole; perchè allora l' ombra che surge la sera, e di mezza notte è altissima, viene a chinarsi, e quasi ad appianarsi affatto. Par. 30, 2.

Chinato d' una torre - per quella parte, verso

dove pende essa torre. In. 31, 137.

Chioccio - rauco, e che imita il suon della voce della chioccia. In. 7, 2. 32, 1.

Chioma - per li rami d' un albero spogliati di frondi. Pg. 32, 40.

Chioma della rocca - il lino o la lana che si fila. Par. 15, 124.

Chiome del fiore - cioè, foglie. al wimha.

Par. 32, 18.

Chiosa - spiegazione. Pg. 20, 90. Par. 17, 94. Chiosare - spiegare col mezzo di chiosa o co-

mento. In. 15, 89. Pg. 11, 141.

Chiostra - per vallone o bolgia dell' Inferno. In. 29, 40. Pg. 7, 21. Così il Petrarca nel sonetto 159.: Per questa di bei colli ombrosa chiostra.

Chiove - chiodo. Pg. 8, 138.

Chiudere - per chiudersi. Par. 12, 27.

Chiudere - si chiuse la mente. cioè, si smarrì, lasciò di esercitare le sue fazzioni. In. 6, 1.

Chiuder le mani a chi che sia - per pregazio a

man giunte. Par. 33, 39.

Chiudessi - per chiudesse. in riam. In. 9, 60. Chiusa chiusa - benissimo serrata. in forza di superlativo. Par. 5, 138. così, bruna bruna, quatto quatto; ed altre maniere simili.

Chinso - per occulto. In. 25, 147. Pg. 22, 90. per oscuro, coperto. Pg. 12, 87. Per. 11, 73.

Chiuse ad altro intendere - cioè, eccupato in maniera, che altre non possa intendere. Pg. 32, 93.

Ci à - in rima con oncia. In. 30, 87.

Ciaceo - porce. in lingua fierentima. In. 6, 52. Cibare - per pascersi. In. 1, 103. Altri spiega-no, pascere: ma pare a noi malumente; perchè dicendosi, Questi non ciberà terra nè peltro; questi non può essere che caso retto, nel numero singolare.

DELLE PAROLE E FRASI. 53

Cibi di liquor d'ulivi - sottintendi, conditi. Par. 21, 115.

Cicognino - figliuol picciolo della cicogna. Lat.

ciconiae pullus. Pg. 25, 10.

Cieco siume - cioè, occulto, che passa per laoghi bui. Pg. 1, 40.

Cielo, chiama Dante l'anima ch' è sostanza

spirituale. Pg. 21, 44.

Cielo primo, chiama Dante l'Empireo. Pg. 30, 1. Cielo ch' è pura luce. lo stesso. Par. 30, 39. Cielo della pace divina. lo stesso. Par. 2, 112. Sempre quieto. Par. 1, 122.

Cielo stellato - Par. 2, 115.

Ciel velocissimo, chiama Dante il primo mobile, secondo il sistema di Tolommeo, allora comunemente ricevuto. Par. 27, 99.

Cigli - per ciglia. Par. 19, 94.

Ciglio - dicesi la stella di Venere vagheggiare il sole da ciglio, quando ella comparisce in cielo la mattina, innanzi di esso. Par. 8, 12.

Cigner - per cerchio. Par. 28, 23.

Cigolare - quello stridere e soffiare che fa il tizzon verde, quando è posto sul fuoco. In. 13, 42. per lo stridere delle bilance. In. 23, 102.

Cilestro colore - proprio del cielo; ch' è un azzurro alquanto men carico. Pg. 26, 6.

Cima - per fraschetta, ramuscello. In. 13, 44.

Cima - per diguità, splendore. Pg. 19, 102.

Cima dell'albero del Paradiso - è lo stesso Dio. Par. 18, 29.

Cima nel mondo - sono le sostanze incorporee, o vogliamo dire intelligenze. Par. 29, 32. Cimiterio di s. Pietro, chiama Dante la città di Roma, ove il grande appostolo fu seppellito. Par. 27, 25.

Cinghiare - cignere, fasciare, comprendere.

In. 5, 2.

Cinghio - per balzo di montagna. Pg. 4, 51. per cerchio, o luogo in giro. In. 18, 7. Pg. 13, 37. 22, 103. per riva intorno, che serra. In. 24, 73.

Cinquecentesimo anno - In. 24, 108.

Cinquecento diece e cinque - intende il Poeta per questi numeri (il primo de' quali vien segnato appresso i Romani colla lettera D, il secondo colla lettera X, e il terzo colla lettera V), intende, dico, la parola DVX, che significa capitano, condottiere d'esercito; forse Arrigo VI. imperadore. Pg. 33, 43.

Cinto di Delia - quel cerchietto di colori diversi, che apparisce intorno alla luna quando

l'aria è turbata. Pg. 29, 78.

Cintura Che fosse a veder più che la personacioè, che più tirasse a sè l'occhio de' riguardanti per la sua preziosità, che non faceva la donna, intorno a cui era. Par. 15, 101. imitato forse da quel d' Ovvidio, al verso 343. de' suoi Rimedj d' Amore:

Auferimur cultu: gemmis auroque teguntur Omnia. pars minima est ipsa puella sui. Ciocca di capelli - In. 32, 104. v. Ciuffetto.

Ciocco - ceppo da ardere. Par. 18, 100.

Cionco - mozzo, tronco. In. 9, 18.

Ciotto - per zoppo. Par. 19, 127. Il Ciotto di Gerusalemme. v. Carlo II. re di Puglia e di Gerusalemme, nell' Indice delle Storie. Circa - per intorno. Par. 12, 20. 22, 144.

Circondar la misura a che che sia - per misurare. Par. 28, 73.

Circonfulse - risplendette attorno. Par. 30, 49. Circonscritto - terminato, contenuto. Pg. 11, 2. Par. 14, 30.

Circonscrivere - terminare. Pg. 25, 88. per legare, attorniare. Par. 30, 66.

Circonspetto - guardato bene attorno. Par. 33,

129.

Circuire - per attorniare, stare attorno. Par. 12, 86. 29, 54. è voce latina.

Circulare - andare intorno. Par. 13, 21.

Circular natura - per la sostanza de' corpi celesti. Par. 8, 127.

Circulata melodía - canto di chi si gira intorno. Par. 23, 109.

Circulazione - giro, cerchio. Par. 33, 127.

Circuncinto - circondato. Par. 28, 28.

Cirro negletto - per capello rabbuffato e mal pettinato. Par. 6, 46. dalla voce latina cirrus.

Cisterna - per luogo profondissimo. In. 33, 133.

Citarista - sonator di cetra. Par. 20, 142.

Citerna - cisterna, fonte, pozzo. Pg. 31, 141.

Cive - per cittadino. in rima. Pg. 32, 101. Par. 8, 116. Lat. civis.

Cive - per animale politico, che vive in cittadinanza come fanno gli uomini. Par. 8, 116.

Ciuffetto - ciocca di capegli, ch' è sopra la fronte. In. 28, 33.

Civi - cittadini. far civi. per salvar gli uomi-

ni, e farli cittadini del regno eterno. Par. 24, 43.

Civili, chiama il Poeta nostro, alla foggia de' Latini, Atene e Sparta; cioè, governate con ottime leggi, e nemiche della prepotenza e della tirannide. Pg. 6, 140.

Classe - per armata navale. Lat. classis. Par.

27, 147. qui figuratamente.

Claustro - chiostro, serraglio, steccato. Pg.

32, 97. Lat. claustrum.

Clima - spazio di terra e di cielo, contenuto da due circoli paralleli, tanto lontani fra di loro, che il maggior di dell' uno avanzi quel dell'altro d'una mezz'ora, questi climi sono molti. Clima primo. di qua dall'equatore, verso il tropico del Cancro. Par. 27, 81.

Clivo - per riva di fiume, posta a pandio. Par.

30, 109. Lat. clivus.

Co - per capo, termine. ma è pasola lombarda. In. 20, 76. 21, 64. Pg. 3, 128. Par. 3, 96.

Coagulare - quagliare, rapprendere, nella maniera che del latte si fa il formaggio. Pg.

25, 50.

Coartare - per troppo ristriguere. Par. 12, 126. Lat. coarctare.

Cocca - tacca della freccia, nella quale entra la corda dell' arco. In. 12, 77. 17, 136. Par. 8, 105.

Cocco - grana colla quale si tingono i panni in vermiglio. Pg. 7, 73.

Cocolla - abito di monaco. Par. 22, 77.

Cogliere - per unire ed accordare. Par. 12, 6.

Cogliere suo viaggio - cioè, ritrovare il dritto cammino. In. 27, 16.

Cola - per cole, riverisce. In. 12, 120.

Colei - per quella. riferito alla rena o sabbia.
In. 14, 14.

Collegi duo - per le due grandissime schiere, una degli eletti, l'altra de' reprobi, nel gierno finale. Par. 19, 110.

Collegio - per popolo che si governi a repub-

blica. Par. 6, 45.

Colletto - raccolto. Pg. 18, 51. Lat. collectus.

Collo - per colle. in rima. Par. 4, 132.

Collo - drizzare il collo a che che sia. alzare gli occhi verse qualche cosa, e cominciare a contemplarla. Par. 2, 10.

Collóca - coll' accento acuto sulla seconda sillaba, in grazia della rima. Par. 28, 21.

Collo della cetra - cioè, manico dove si congegnano i bischeri o legnetti a' quali s' attaceano le corde. In quella parte dello strumento viene a darsi forma al suono, colle dita del sonatore. Par. 20, 22.

Colmo - per meridiano; cioè, punto dove il sole arriva nel mezzogiorno. In. 34, 114.

Colonna del vaio - arme de' Billi, famiglia nobile fiorentina. Par. 16, 103. v. Vaio.

Colorato - colorito, infiammato. Pg. 33, 9.

Colorato in rosso - In. 10, 86. Così il Petrarca nella-canzone 5.: E tinto in rosso il mar di Salamina.

Colore - per siore colorito. Pg. 28, 68. Così Properzio nella 2 elegia del 1 dibro: Aspice quos summittit humus formosa colores.

- Colore Che sa l'uom di perdon talvolta degno-intendi l'onesto rossore, la vergogna. Pg. 5, 20.
- Coloro Che questo tempo chiameranno anticocioè, la posterita. Par. 17, 119.
- Colpa per accusa, o sinistra opinione che s'abbia di chi che sia. Par. 17, 52.
- Colpa di quella-cioè, per colpa di quella. Pg. 32, 32.
- Colpo per piaga. Pg. 22, 3.
- Colto coll' o stretto. per culto, sacrifizio. in rima. Par. 5, 72. fuor di rima. Par. 22, 45.
- Colúbro coll'accento acuto sulla seconda sillaba, in grazia della rima. per serpente, aspido. Par. 6, 77. Lat. coluber.
- Colui che mai non vide cosa nuova cioè, Iddio, il quale lino da' secoli eterni ebbe in mente l' esemplare di tutte le cose. Pg. 10,
- Com per come; benchè seguiti consonante. in grazia del verso. In. 26, 12. Pg. 11, 92. 32, 129. Par. 22, 143. Così il Petrarca nel sonetto 229.: Com perde agevolmente in un mattino ec.
- Combattéo per combattè. In. 5, 66.
- Combattere alcuno per assaltarlo. Pg. 24, 123.
- Combusto abbruciato. In. 1, 75. Pg. 29, 118. Lat. combustus.
- Come per quando, in quella che. Pg. 15, 82. Par. 26, 142. 30, 7. per secondo che. Par. 32, 141. per tosto che. Par. 12, 58.
- 15, 74. Come il come. per la quistione. Pg. 25, 36.

cioè, la maniera e 'l tempo del parlare e del silenzio. Par. 21, 46.

Comechè - per ovunque. In. 6, 5, 6.

Come pria - per subito che. Lat. simul ac. Par. 9, 17.

Cominciarsi - per cominciare. Pg. 26, 11.

Commedia - coll' acuto sulla penultima sillaba. per lo poema di Dante. In. 16, 128. 21, 2. v. l' Ercolano del Varchi, a carte 275. Perchè Dante così chiami questo suo poema, v. sotto, alla voce *Tragedia*.

Commendare - per consegnare, raccomandare.

Par. 6, 25.

Commensurare - paragonare una cosa coll' altra, bilanciare. Par. 6, 118.

Commettere-mani commesse. cioè, dita d'ambe le mani, intrecciate insieme. Pg. 27, 16.

Commisa - per commessa. in rima. Pg. 6, 21. è voce latina.

Commoto - commosso. Par. 32, 69. Lat. commotus.

Como - per come. in rima. In. 24, 112. Pg. 23, 36.

Compage - per densità. Par. 13, 6. Lat. compages.

Compagna - per compagnia. In. 26, 101. Pg. 3,

4. 23, 127.

Compartire vice e uficio - distribuire i ministerj. Par. 27, 16.

Compatire ad alcuno - Pg. 30, 95.

Compenso - per modo, maniera, mezzo. In. 11, 13. Metter compenso. per satollare, soddisfare. Par. 9, 19.

Compiseemmi - mi compisequi. in rima. Par. 15, 88.

Compiangersi - per aver pietà. In. 2, 94.

Compianto - sustantivo. pianto di molti insieme, condoglienza. In. 5, 35.

Compiér - coll' acuto sull' ultima. compire. Pg. 20, 38. e per si compirono. In. 21, 114.

Compiési - per compiessi o si compiè. in rima. Pg. 20, 141. v. il Varchi nell' Ercolano, a carte 206.

Compilare - per ordinare. Pg. 21, 27.

Compio - compi. In. 23, 34.

Comportare - per concedere. Par. 25, 63. per sofferire, sostenere. Par. 32, 100.

Compugnere il cuor di paura - In. 1, 15.

Con amore - cioè, per forza d' amore. Par. 33, 86.

Conca - per valle. In. 9, 16.

Concedere - per confessare. Par. 30, 22.

Concedette - concesse. In. 5, 119.

Concepe - concepisce. in rima. Par. 2, 37. 29, 139. fuor di rima. Pg. 28, 113.

Conceperà - concepirà. Par. 33, 75.

Concetto - per immagine. Par. 3, 60.

Concetto diviso, chiama Dante il pensiero dell' uomo, che va e torna, e s' interrompe. Par. 29, 81.

Concetto mortale - intendimento umano. Par. 33, 68.

Concilio - per compagnía di molti. Par. 26,

Concilio antico e nuovo - i santi del vecchio e del nuovo Testamento. Par. 23, 138.

Concipio - immagino, concepisco. Par. 27,63. è voce latina.

Concolore - d' un medesimo colore. Par. 12, 11. Lat. concolor.

Concorde - per concordi . in rima . Par. 15, 9. Concreato - insieme creato . Par. 29, 31. Concreata sete . per desiderio innato . Par. 2, 19. Condizionare - per abilitare, render atto . Par. 14, 48.

Condolémi - io mi condoleva. Pg. 21, 6.

Conducere - condurre. Pg. 1, 69. è voce latina.

Conductrice - donne che conduce. Pg. 32, 83. Conducte - per muovere, come fa l'anima le membra del corpo. In. 16, 64. Dum spiritus hos reget artus, disse Virgilio.

Conesso i due - co' due. Pg. 24, 98. Conesso 'l dolce mischio. cot dolce mischio. Par. 25, 131. Conesso i piè. 00' piedi. Pg. 4, 27. Conesso un colpo. con un colpo. In. 32, 62.

Confesso - per chi à fatta la confessione de suoi peccati. In. 27, 83. per confessato. Par. 17, 30.

Confidar del cammino - cioè, di non fallare la strada. Pg. 14, 129.

Confitto - per crocifisso. In. 23, 115.

Conflato - per mercolato insieme, e ridotto a formare una sola cosa. Par. 33, 89. Lat. conflatos.

Conformate - per conforme. Par. 2, 134.

Confortar la memoria di chi che sia - cioè, ristorare la buona fama che alcune abbia perduta non per sua colpa. In. 13, 77. v. Riconfortare. Conforti - per consigli, esortazioni. In. 28, 135.

Congaudete - cioè, godete d'accordo. Pg. 21, 78.

Congiugnersi a qualche luogo - per avvicinarvisi bene. In. 31, 25.

Congiurare - per iscongiurare. In. 9, 23.

Congratulando a lor pasture - cioè, rallegrandosi insieme de' lor pascoli. Par. 18, 74.

Coniare - batter moneta. In. 30, 111.

Conio - per quel ferro nel quale è intagliata la figura che à da imprimersi nella moneta. In. 30, 115. Par. 19, 141. 24, 87. 29, 126.

Conio - femmine da conio. cioè, disoneste, da corrompere con pecunia. In. 18, 66. v. sopra, Conio.

Con meco - In. 33, 39. Il Petrarca parimente, nel sonetto 28.: C' Amor non venga sempre Ragionando con meco, ed io con lui.

Conoscitore - che conosce. In. 5, 9.

Conquiso - ridotto a mal termine, quasi estinto. Pg. 23, 45.

Consegue vicenda - cioè, patisce mutazione di stato. In. 7, 90.

Consentire a sè stesso - per credere a sè stesso. In. 25, 48.

Conserto - per intrecciato, inserito. Par. 19, 3. Conservo - compagno nel servire. Pg. 19, 134.

Consiglio - per cousigliere. Pg. 13, 75. per volonta. Par. 19, 96. 20, 41.

Consiglio - il primo consiglio che diè Cristo, fu quello della povertà. Par. 12, 75.

Consiglio che 'l mondo governa - la divina proyvidenza. Par. 21, 71.

Consistoro - per adunanza di soggetti nobili. Par. 16, 114. per lo collegio degli angeli. Par. 29, 67.

Consonare - per accordarsi. Pg. 22, 80.

Consorte - per compagno e condannato alla medesima pena. In. 19, 32. per congiunto. In. 12, 84.

Consorte - per consorti, in genere femminiuo. in rima. Par. 21, 78.

Consorti - per discendenti da uno stesso ceppo. Pg. 11, 68.

Consorto - per compagno, consorte, partecipe dello stesso bene. Par. 1, 69. Là 'v' è mestier di consorto, o divieto. parla de' beni di fortuna, ne' quali o bisogna aver compagno, e così possederne meno; o è necessario che molti ne restino affatto senza, e così ne patiscano divieto. Pg. 14, 87. 15, 45. A tal proposito così divinamente Boezio, nella prosa 5. del 2. libro de Consolatione Philosophiae: O igitur angustas inopesque divitias, quas nec habere totas pluribus licet, et ad quemlibet sine ceterorum paupertate non veniunt!

Consperso - sparso. Pg. 5, 20.

Consumare - per finire, compire. In. 2, 41.

Consunsi - consumai. Par. 33, 84.

Consunto - per consumato. In. 11, 66. Par. 26, 5. per morto, ucciso. In. 34, 114. Lat. consumtus.

Consuonare - per accordarsi. Par. 19, 88.

Contare - per riputare. Pg. 20, 78.

Contastare - contrastare. In. 28, 14.

Con teco - Pg. 22, 58. v. Con meco.

Contegno - per condizione, qualità. In. 22,

Contemplante - che contempla. Par. 32, 1.

Contemplare a che che sia - Par. 28, 57. Contendere - per attendere, por mente. Pg.

23,49. Ontentato - coutento Pa. a/ 63.

Contentato - contento. Pg. 24, 63.

Contente a breve festa - cioè, di breve festa. Pg. 26, 33. v. Contento alla pelle.

Contento - per contenuto. In. 2, 77. Par. 2, 114.

Contento - per lieto. In. 19, 122. Altri spiegano, attento.

Contento alla pelle - cioè, della pelle. Par. 15, 116.

Contezza - notizia. Pg. 20, 29, 24, 36.

Conti - per li santi del Cielo. Par. 25, 42.

Contigiato - ornato di contigia. Contigie erano calze solate col cuoio, stampate intorno al piè. ma prendevasi questa voce per ogni maniera di leggiadro ornamento. Para 15, 101.

Gontinenza - per misura. Par. 33, 117.

Continga - avvenga. Par. 25, 1. Lat. contingat.

Contingente - per cosa che non sia necessariamente, ma che possa essere e non essere.

Par. 13, 99. 17, 16.

Contingenza - per cosa che duri picciol tempo. Par. 13, 63, 64, per le cose contingenti, cioè che non esistono per necessità. Par. 17, 37.

Continuare al primo detto - cioè, aggiuguere altre parole alle già dette. In. 10, 76.

Conto - cognito, certo, chiaro, illustre, manifesto, noto. In. 3, 76. 10, 39. 21, 62. 33, 31. Pg. 2, 56. 13, 105. 15, 12. Par. 25, 10.

Contraddir con alcuno - cioè, ad alcuno. Par.

4, 99.

Contraddizione - per due proposizioni contraddittorie, una delle quali bisogna per necessità che sia vera, l'altra falsa. Par. 6, 21.

Contra 'l corso del ciel - verso l' oriente. Par. 6, 2. Contra 'l sole. verso l' oriente. Par.

9, 85.

Contrappasso- la pena del taglione; cioè, quando il gastigo è in tutto simile al delitto. Oculum pro oculo, dentem pro dente, animam pro anima, leggesi nella divina scrittura. In. 28, 142.

Contrappesare - adeguar con peso, bilanciare.

Par. 21, 24.

Contraro - contrario. in rima. Pg. 18, 15.

Contrarre - per unire a sè. Par. 7, 45.

Contro a grato - di mala voglia, contra 'l proprio piacere. Par. 4, 101.

Contumacia - morire in contumacia di santa chiesa. cioè, scomunicato. Pg. 3, 136.

Con tutto che - benchè. In. 27, 11.

Convegno - per condizione, patto. In. 32, 135.

Convegnon essere - è necessario che siano. Par. 2, 70.

Conveguono - convengono. Par. 5, 43.

Convenenza - convenienza. Par. 28, 76. per patto. Par. 5, 45.

Convenette - convenne. in rima. In. 25, 42.

Convenien - convenivano. In. 31, 69...
Ind. del Volpi. 5

Convenire - per adunarsi. In. 3, 123.

Convenirsi - per affarsi, esser conforme. In. 4, 91. 34, 30. per congiugnersi. Pg. 5, 121. per accordarsi, condiscendere, dar piena fede. Par. 29, 123. 33, 137.

Convento - adunanza, congregazione. Pg. 21,

62. Par. 30, 129. Lat. conventus.

Convento primo di Cristo - cioè, gli appostoli. Par. 20, 109.

Conversi - per abitatori d' una chiostra o bolgia. allude a' conversi de' frati, per aver detto chiostra. In. 29, 41.

Convertire - per digerire. In. 30, 53.

Convien esser diverse - cioè, che siano diverse. Par. 8, 123.

Convolto - imbrattato, sporcato. In. 21, 46. Così spiegano gli Accademici della Crusca nel Vocabolario.

Coperchiare - coprire. In. 23, 136. Pg. 14, 3. Coperchio piloso, per li capelli. In. 7, 46.

Coppa - per la parte di dietro del capo. In. 25, 22. Lat. occiput. Dicesi la stella di Venere vagheggiare il sole da coppa, quando la sera si vede rilucere dopo ch' egli è tramontato. Par. 8, 12.

Coppo - per lo concavo del ciglio. In. 33,

Coprir le guance - per metter la barba. Par. 27, 129. Virgilio disse in questo senso, nell' 8. dell' Eneida, al verso 160.: Tum mihi prima genas vestibat flore juventas. e Lucrezio prima di lui aveva scritto, al verso 886. del 5. libro della Natura delle Cosa: Tum demum pueris aevo florente ju-

Coram me - voci latine. alla presenza mia.

Par. 25, 26.

Coram patre - voci latine. al cospetto del padre. Par. 11, 62,

Corata - polmone. In. 28, 26.

Corcare - coricare. era il sole nel corcare. cioè, nel tramontare. Pg. 17, 9.

Corcarsi - coricarsi, mettersi a giacere. In.

17, 30.

Cordigliero - cioè, frate zoccolante di s. Francesco; i quali frati vanno cinti a traverso con una corda. In. 27, 67. I Franzesi chiamano cordeliers tutti i religiosi francescani.

Cornice - per girone di montagna. Pg. 17, 131.

Par. 15, 93.

Corni della croce - cioè, punte de' suoi lati.

Par. 18, 34.

Corno - per polo. Par. 13, 10. per punta o lato di che che sia. Par. 14, 109. come la Puglia è detta dal Poeta nostro, corno d' Ausonia. Par. 8, 61. v. Corni della Croce:

Corollario - conclusione che da' filosofi e da' mattematici si ricava oltre le principali. Pg. 28, 136. Par. 8, 138.

Corona - per ghirlanda, ornamento femminile.

Par. 15. 100.

Corpo maggiore, chiama Dante il primo mobile ch' è il cielo più vasto di tutti gli altri. Par. 30, 39.

Corporai - corporali. Par. 28, 64.

Corravám - correvamo. In. 8, 31.

Corredarsi - fornirsi, adornarsi. Par. 6, 112.

Correggere - per reggere, governare. In. 5, 60.

Corrente dell'acqua - acqua che corre velocemente. Par. 17, 42.

Correre il drappo verde - cioè, correre il palio per ottenere il drappo verde proposto in premio a chi vince. In. 15, 122.

Correre in guerra di chi che sia - incontrar l'inimicizia di qualcuno. Par. 11, 59.

Corridore - per chi fa correrie. In. 22, 4.

Corruccio - cruccio, sdegno, stizza. uom di corrucci. cioè, sdegnoso, collerico. In. 24, 129.

Corsuscare - lampeggiare, folgorare. Pg. 21, 50. per risplendere. Par. 5, 126. 20, 84. è voce latina.

Corrusco - splendido. Pg. 33, 103. Par. 17, 122. Lat. coruscus.

Corte - per foro, luogo dove si rende ragione. Par. 7, 51.

Cortese - detto per ironia. Par. 9, 58.

Corto - per inesticace. Pg. 30, 137.

Corto - per brevemente. in forza d' avverbio. Pg. 11, 41. per poco. in forza pure d'avverbio. Par. 11, 53.

Corto a che che sia - cioè, non sufficiente a giugnervi. Par. 33, 106, 121.

Coscienza fusca di vergogna - Par. 17, 124.

Cost come - in vece di tosto che. Par. 4, 85.

Così o così - in questa o in quell' altra guisa.

Par. 26, 131.

Cosperso - sparso. Par. 27, 30.

Costa - per salita o banda. In. 12, 62. 13, 115.

DELLE PAROLE E FRASI. **6** $\sigma$ Costa del monte. Pg. 2, 131. Par. 11, 45. Coste della nave. In. 21, 12. Costellato - congiunto in costellazione. Par. 14, 100.

Costinci - di costà. In. 12, 63. Pg. 9, 85.

Costo - per fatica. Pg. 23, 9.

Costrutto - per una parte del ragionamento. Pg. 28, 147. per utilità, pro . Par. 23, 24.

Costrutto - per fabbricato insieme. Par. 29. 31.

Costui e colui - detto di persone indefinite. Pg. 4, 73, 74.

Costui - dimostrativo di cielo. Par. 28, 70.

Costuma - per costume. In. 29, 127.

Costume - per maniera gentile ed umana. In. 33, 152. per qualità. Par. 33, 88. per vita buona. Par. 32, 73.

Costura - cucitura che fa costola. Pg. 13, 83.

Cotai - cotali. Par. 24, 26.

Cotal - per cos). Pg. 32, 128.

Cotale - per in tal guisa, similmente. In. 12, 25. qui à forza d' avverbio.

Cotanto - per tanto perfetto ed eccellente. Par.

31, 6.

Cotenna - la pelle del porco, e figuratamente, per lo porco cinghiale. Par. 19, 120.

Cotesti - accusativo mascolino, del numero del meno. Lat. iste. Pg. 11, 55.

Coto o quoto - pensiero. dal latino cogito. In. 31, 77. Par. 3, 26. voce disusata.

Coverchiare - coprire. In. 34, 114. Pg. 2, 2. Coverta - per coperta o cosa che cuopre. Par. 26, 101.

Coverto - coperto. Par. 26, 97. 29, 2. 30, 143.

Cozzo - urto, incontro impetuoso. In. 7, 55.

Dar di cozzo. cozzare, urtare. In. 9, 97.

Pg. 16, 11.

Crastino - del giorno di dimani. è voce latina. far crastino dell' odierno. per impetrare a forza d' orazioni, che la morte si differisca, e dove oggi dovea succedere, avvenga dimani. Par. 20, 54.

Creature alte, chiama il Poeta nostro le intelligenze celesti, ovvero l'anime degli cletti; o pure gl'ingegni più sottili e più illumina-

ti. Par. 1, 106.

Creature prime - le intelligenze celesti. In. 7, 95.

Crebro - frequente. Par. 19, 69. Lat. cre-

Credesse - per credessi. in rima. In. 13, 25.

Crescere - accrescere. In. 9, 96.

Crese - per credette. in rima. Pg. 32, 32.

Criare - creare. Pg. 16, 80. Par. 3, 87. Così qualche volta il Petrarca.

Cricch - il suono del ghiaccio e del vetro quan-

do si spezza. In. 32, 30.

Crine - stare a' crini. stare appresso di chi che sia, per afferrarlo opportunamente ne' capelli. In. 27, 117.

Cristallo - per anima beata risplendentissima.

Par. 25, 101. per pianeta. Par. 21, 25.

Croce - per qualsivoglia tormento. In. 16, 43. 33, 87.

Croce-porre a croce. per far morire di fame. In. 33, 87. Porre in croce. per isvillaneggia-re, bestemmiare. In. 7, 91. e per gastigare, cruciaro. In. 16, 43.

71

Croio - duro, simile al cuoio bagnato e poi rasciutto. In. 30, 102.

Crollonne - crollò. in rima. Pg. 32, 27.

Crosciare - mandar giù d' alto con violenza, come si fa delle sferzate. In. 24, 120.

Crucciarsi - sdegnarsi. In. 3, 94.

Crucciato - sommamente sdeguato. In. 30, 1.

Crucifisso - crocifisso. Pg. 6, 119.

Crudo - per severo. In. 20, 82.

Crudo al dovere - per ingiusto. Par. 9, 48.

Cruna - picciol foro dell' ago. In. 15, 21. per via stretta, a somiglianza della cruna dell' ago. Pg. 10, 16.

Cruna - dare ad alcuno per la cruna del suo disio. vale, farsi incontra al suo desiderio. Pg. 21, 37. v. anche il Varchi nell' Ercolano, a carte 87.

Cubarsi - per giacersi nella sepoltura. Par. 6,

68. Lat. cubare.

Cuculla - per cocolla, veste. Par. 9, 78.

Cui distava - cioè, dal quale. Par. 28, 39.

Cunta - dimoranza. Lat. cunctatio. Pg. 31,

Cuoia vecchie e nuove - per le divine scritture sì dell'antico Testamento, come del nuovo, solite scriversi un tempo nelle carte pergamene che son cuoia, cioè pelli d'animali. Par. 24, 93.

Cuor della luce - cioè, centro di essa. Par.

12, 28.

Cuore - per coraggio, valore. In. 18, 86.

Cupa fame - cioè, profonda, insaziabile. Pg. 20, 12.

Cupe - per desidera. Lat. cupit. Par. 13, 1.

Cura - per ardente carità, o atto di essa. Par. 13, 30.

Cura - per curiosità, e gran desiderio di sapere. Par. 28, 40. e in altri luoghi.

Cura - avere in cura. cioè, curare, prezzare. Pg. 13, 87.

Curare - per purgare, nettare. Par. 17, 20.

Curro - legno ritondo e non molto lungo, il qual si mette sotto pietre o sitre cose gravi, per farle muovere agevolmente. e per metafora, il curro dello sguardo. cioè, l'andare, il procedere della vista. In. 17, 61.

Curule o curuli, si chiamavano presso gli antichi Romani le sedie de' primi magistrati.

Par. 16, 108.

Custodi - per custodisci. Par. 31, 88. è voce latina.

Cuticagna - collottola, parte di dietro del capo, vicina al collo. In. 32, 97.

## D

D - lettera formata nel pianeta di Giove dagli spiriti beati. Par. 18, 78.

Da che - per dopo che, poichè. In. 4, 97. Pg. 14, 118. per giacchè. In. 2, 85. 13, 79. Pg. 1. 55.

Da Ciel piovuti - dal Cielo. In. 8, 83.

Da ciò non erano le proprie penne - cioè, atte a ciò, buone, sufficienti. Par. 33, 139. Da due anni - cioè, intorno a due anni. Par. 32, 33.

Da essa - degno di essa. In. 5, ro. Così il Petrarca nel sonetto 293.: Dio, per adornarne il Cielo, La si ritolse: e cosa era da lui.

Da imo - dal fondo. In. 18, 16.

Da indi - poscia. Par. 3, 68. 29, 125.

Dalla lungi - da lontano. In. 31, 23.

Dalle reni - dalla parte delle reni. In. 20, 13.

Dalti fior - da' fiori /Pg. 7, 76:

Dalmi - mel da. Par. 24, 134.

Dal principio del mattino - Lat. primo mane, summo mane. In. 1, 37.

Dama - daino, animale. Par. 4, 6. qui con una sola m, per la rima.

Da mane - da mattina. Lat. mane. Par. 27,

Da mattina - Lat. mane. Par. 31, 118.

Da me non venni - cioè, di mio capriccio. Pg.

Dannaggio - danno. In. 30, 136.

Dà noi - dacci, dà a noi. Pg. 7, 38.

Da ogni parte ad esso - cioè, da ogni lato intorno ad esso. Pg. 2, 22.

Da onde - donde. Par. 6, 70.

Dape - per cibi. Par. 23, 43. Lat. dapes.

Da prima - nel principio. In. 1, 40. Par. 3, 129.

Dare - per concedere. Par. 24, 58. per esser dato. Par. 1, 15. per volgere. Pg. 3, 14. 32, 108.

Dar delle calcagne - per ispronare, stimolare. Pg. 12, 21.

Dar di cozzo - cozzare. In. 9, 97. Pg. 16, 11.

Dar di piglio in che che sia - rapire, metter le mani violentemente. In. 12, 105.

Dare il dosso - voltar le spalle. În. 31, 7. Lat. dare terga.

Dare il punto - termine proprio degli astrolaghi, quando dimostrano l' ora propizia da far qualche cosa. In. 20, 110.

Dar guerra - muover guerra. Par. 25, 6. Dar le reni - volger le spalle. Par. 4, 141.

Dar materia a dubitare - cioè, di dubitare. Pg. 22, 20.

Der paura - impaurire. In. 1, 4%.

Darsi mal vanto - appena vantarsi. In. 31, 64. Darsi nel petto - percuotersi il petto. Pg. 9,

Dar volta a chi che sia - per venir verso di lui. Pg. 5, 41.

Da sera - Lat. vesperi, In. 15, 18. Par. 27, 29. v. Da mattina, Da mane.

Dassezzo - piaga dassezzo . cioè, ultima in ordine. Pg. 25, 139. Al dassezzo . ultima-mente. In. 7, 130.

Da tal parte - per in tal modo. In. 18, 97.

Dattero - frutto della palma. dattero per figo. maniera proverbiale, simile a quell' altra più trita, pan per focaccia. e significa esser gastigato secondo i suoi meriti, patir la pena del taglione. In. 33, 121.

Da tutte parti - da tutte le parti. In. 12, 40. Pg. 2, 55.

Davante - per davanti, avverbio di luogo. in rima. In. 6, 39. Par. 5, 90. per innanzi, prima, avverbio di tempo. pure in rima. Par. 9, 66. 32, 91. 33, 111.

DELLE PAROLE E FRASI. 75

Davanti - avanti, avverbio di tempo. Par. 29,
145.

Dea - per dia, verbo. In. 33, 126. Pg. 21, 13. Deano - diano. In. 30, 96.

Debbia - debba. In. 24, 151.

Debile immagine - cioè, tenue, poco es pressa. Par. 3, 14.

Debilemente - debolmente. Pg. 17, 6.

Decenne - di diece anni. Pg. 32, 2. Lat. decennis.

Deciso - per rimosso, allontanato. Pg. 17, 111. per tolto, separato, partito. Par. 4, 53.

Declivo - che scende o declina. Par. 20, 61.

Decretali - v. nell' Indice delle Storie.

Decreto - per determinato, prefisso. Par. 1, 124. 15, 69.

Decurio - decurione, caporale di dieci uomini. In. 22, 74. è voce latina.

Dedurre - per passar di cosa in cosa. Par. 30, 35.

Dedursi - per disporsi, ridursi. Pg. 14, 77.

Dedutto - per proveniente, procedente, disceso. Par. 20, 58.

Dedutto-cera dedutta. cioè, menata, e fatta molle. Par. 13, 73. qu' è metafora.

Dee - per intelligenze celesti. Par. 28, 121.

Defunto - per tolto via affatto, perduto. Par. 26, 9.

Defunto mondo, chiama Dante l' Inferno. Par. 17, 21.

Deggio - debbo. In. 15, 118. 27, 109.

Degli - Sanza constringer degli angeli neri. cioè, alcuno degli angeli neri. In. 23, 131. Degli caldi rai - Par. 2, 106. Degli quali. In.

19, 19. Degli versi. In. 9, 63. per de' caldi, de' quali, de' versi.

Degnare - per giudicar degno, dicevole. Pg.

30, 74.

Degno - per conveniente, giusto. Pg. 11, 5. Par. 12, 34.

Degno a ciò - degno di ciò. In. 1, 122. 2, 33.

Dei - per angeli, intelligenze. In. 7, 87.

Deiforme regno - la beatitudine di vita eterna, di cui Dio è forma. Par. 2, 20.

Delectasti me, Domine, in factura tua - Signore, tu m' ai dilettato nella tua fattura. parole del salmo 91. al verso 5. Pg. 28, 80.

Delinquere - peccare. Pg. 33, 45. è voce latina.

Deliro - delirante, che vaneggia. Par. 1, 102.

Della paura - cioè, per la paura. In. 23, 20. così, dello spavento. per lo spavento. In. 3, 131. e molte altre maniere simili.

Del suo lume - conduce del suo lume. cioè,

il suo lume. Pg. 4, 63. Del ver si sogna - cioè, si sogna il vero. In.

26, 7.

Delubro - per tempio. Par. 6, 81. Lat. delubrum.

Den - debbono. In. 33, 7. Pg. 13, 21.

Denno - debbono. In. 16, 118.

Dente - metter li denti in chi che sia. In. 13, 127. Porre li denti a che che sia. In. 32, 128.

D' entro alle leggi - cioè, faor del corpo delle leggi civili. Par. 6, 12.

Dentro da esso - Par. 22, 111. Dentro dal ciel. Par. 2, 112. Dentro dalla rete. Pg. 26, 24.

DELLE PAROLE E FRASI.

Dentro dal monte. In. 14, 103. Dentro dal tempio. Pg. 12, 53. Dentro da me. In. 26, 97. Dentro da quell'arche. In. 9, 125. Dentro da sè. Pg. 17, 23. Par. 2, 119. 33, 130.

Deo - Dio. in rima. Pg. 16, 108.

Deono - debbono. In. 19, 3.

Dependere - dipendere. Par. 28, 42.

Derelitto - abbandonato, tralasciato. Par. 9, 134. 12, 113.

Derivarsi - per ispandersi e scorrere. Par. 30,

87.

Deserto - per abbandonato. In. 26, 102. Par. 15, 120.

Desirare - desiderare. Pg. 15, 104. 17, 128.

Destra del Cielo - per mano di Dio. Par. 15, 6.

Destro abito - cioè, virtuoso. Pg. 30, 116.

Determinato numero si cela - cioè, non apparisce termine di numero, perchè i soggetti sono innumerabili. Par. 29, 135.

Detruso - cacciato abbasso. Par. 30, 146. Lat.

detrusus.

Deturpare - bruttare, macchiare. Par. 15, 147. Deus, venerunt gentes - Dio, vennero le genti. principio del salmo 78. dove il Profeta predice gli strapazzi che dovea ricevere la Chiesa, e'l tempio del Signore da' suoi nemici. Pg. 33, 1.

Dia - per divina. Par. 23, 107. 26, 10. Dia lu-. ce. per vivissima e risplendentissima. Par.

14, 34.

Dianzi - avanti, poco prima. Pg. 9, 52. 21, 35. Dibarbare - sveliese dalle radici. Pg. 31, 70. Di botto - in un attimo. In. 22, 130.

Di butto - di botto, d' improvviso, tosto. in rima. In. 24, 105. Pg. 17, 40.

Dicén - dicevano. Pg. 18, 133.

Dicere - dire. In. 10, 20. 16, 17. 28, 2, 102, 32, 6, 19. Pg. 8, 103. 10, 60. 25, 15. 28, 88. 30, 46. Par. 5, 67. 11, 24. 14, 62. 26,

23. 28, 62. 29, 83. 30, 127. 32, 150. 33, 123. è voce latina.

Dicerólti - tel dirò. In. 3, 45. v. l' Ercolano del Varchi, a carte 211.

Dicessi - per dicesse. in rima. In. 4, 64.

Diche - per dichi. in rima. In. 25, 6. Par. 25, 86.

Di che - per de' quali. In. 18, 24.

Di che - in luogo di perchè. Pg. 29, 76.

Dichiarare - per discoprire. Pg. 8, 51. Dichiareranlti - tel dichiareranno. Pg. 24, 48.

v. anche l' Ercolano del Varchi, a carte 208.

Dichinare - scendere abbasso. In. 28, 75. Pg. 1, 113. 7, 43.

Dichinarsi - lo stesso che dechinare. In. 32, 56.

Dici - di'. dal verbo dicere o dire. In. 2, 13. Pg. 7, 62. Par. 7, 55.

Di ciò - per in ciò. In. 4, 93.

Di colpo - tostamente, immantinente. In. 22,

Di contra - dirimpetto. In. 22, 34. Pg. 10, 67. 14, 132. Par. 32, 31.

Di contro - è lo stesso che di contra. Par. 32, 133.

Di costa - allato, al sianco. Pg. 32, 152.

Di die in die - di giorno in giorno. Par. 16, 8.

DELLE PAROLE E FRASI. 79
Die - di, giorno. in rima. Pg. 30, 103. Par.
16, 8. Primo die, chiama Dante il principio del mondo. Par. 7, 112.

Die - per di', dici. in rima. Pg. 25, 36.

Diece - dieci. Pg. 29, 81. Diece vien misurato da mezzo e da quinto. perchè il cinque è la metà del dieci; e cinque volte due fanno dieci. Par. 27, 117.

Diemi - mi diedi. in rima. Pg. 30, 51. v. il

Varchi nell' Ercolano, a carte 206.

Dienne - per ne diede, mi diede. in rima. In. 9, 13.

Dienno - diedero. In. 18, 90. 21, 136.

Dierno - diedero. in rima. In. 30, 94.

Dieta - per sobrietà, digiuno. Pg. 24, 18.

Disendere - per contendere, togliere, allontanare. In. 15, 27. Così Orazio, nell' oda 17. del 1. libro: Defendit aestatem capellis. per mantenere. Par. 27, 62.

Disensione - per custodia, guardia. In. 8, 123.

per difesa, schermo, riparo: In. 7, 81.

Difesa - per vendetta. Par. 27, 57.

Difettivo - difettuoso. Par. 11, 2. 33, 105.

Diffalta - difetto, colpa, peccato. Pg. 28, 94,

95. Par. 9, 52.

Differente-mente - questa è parola divisa in due parti, l' una in fine d' un verso, l'altra in principio del seguente. Par. 24, 16.

Dissuso di letizia - pieno di gioia che traspa-

risca di fuori. Par. 31, 61.

Dificio - edificio, macchina, ordigno. In. 34, 7. Pg. 32, 142. qui per carro.

Di forza - con veemenza e calore. In. 14, 59, Di fuori - il di fuori. Pg. 27, 88.

Di furi - cioè, di fuori. in rima. Pg. 19, 8t. Di galoppo - per velocemente. In. 22, 114.

Digesto - per ordinato, distinto. Par. 25, 94. Digesto a divozione - per compunto, ridotto alla pietà. Par. 10, 55.

Digiuno - sustantivo, per dubbio, curiosità di

sapere. Par. 19, 33.

Diginno - solvere il digiuno. per appagare la voglia. Par. 15, 49. v. il Petrarca nel sonetto 197.

Digiuno - addiettivo. per esente. Par. 16, 135. Digiuno d' esser contento. cioè, lontano assai dall' esser pago. Pg. 15, 58. Digiuno di vedere. che non à veduto. In. 28, 87. Non son digiuno di veder costui. cioè, il vidi altra volta. In. 18, 42. Digiuno di sua materia. cioè, raro ch' è contrario al denso; provenendo la rarità di un corpo da scarsezza di materia. Par. 2, 75.

Dignitoso - che à dignità e riputazione. Pg.

3, 8.

Digradare - scendere di grado in grado. In. 6, 114. Par. 30, 14. per andarsi strignendo, quasi in figura conica. Pg. 22, 133. Fistula, cui semper decrescit arundinis ordo; disse Tibullo nella 5. elegia del 2. libro, parlando della sampogna, composta di sette canne di lunghezza diseguale, come si veggono le canne de' moderni organi. ciò potrebbesi dire, digradare.

Digresso - colui ch' è uscito alquanto suor di cammino, che à satto digressione. Par. 29,

127. Lat. digressus.

Digrignare i denti - mostrare i denti fremen-

do, come fa il cane. In. 21, 131, 134. 22, 91.

Dilaccare - per guastare, stracciare. In. 26,

30.

Dilacerare - fare in pezzi. In. 13, 128. è voce latina.

Di là da nostra usanza - oltre a nostro uso. Par. 13, 22.

Di la da quello ch' egli è parvente - cioè, diverso da quello ch' ei pare. Par. 19, 57.

Di largo - largamente. Par. 33, 92.

Dilatar la fidanza - accrescere il coraggio. Par. 22, 55.

Dilettanza - diletto. Pg. 4, 1. Par. 18, 58.

Dilettar male - diletto peccaminose. Par. 7, 84.

Dilettoso - dilettevole. In. 1, 77.

Dilibrarsi - uscire di bilico, tracollare. Par. 29, 6.

Di lieve - agevolmente, facilmente. Pg. 8,

76.

Diligite justitiam, qui judicatis terram-Amate la giustizia, voi che giudicate la terra. Con queste parole comincia il libro della Sapienza, che s' annovera tra quelli delle divine scritture: e queste parole finge Dante che fossero formate nel pianeta di Giove dall'ordinanza dell'anime hease. Par. 18, 91, 93.

Dilmi - dimmelo. Pg. 16, 44.

Di lungi - Lat. procul. In. 4, 70.

Dimagrarsi - per isminuirsi. In. 24, 143.

Dimandai d' un lume - cigè, che lume fosse. Par. 26, 80.

Ind. del Volpi.

Dimandar per Dio - mendicare, chieder la limosina per amor di Dio. Par. 22, 83.

Dimando - nome. per dimanda, richiesta, preghiera. In. 2, 97. 10, 126. 15, 79. 19, 78. Pg. 6, 69. per cosa dimandata. Pg. 4, 18.

Dimane - per lo principio del giorno. In. 33, 37.

Di men - meno. In. 15, 100.

Dimensione - per corpo il quale à lunghezza, larghezza e profondità, colle quali tre misure occupa spazio in cui non può stare insieme me naturalmente un altro corpo. Par. 2, 38.

Dimesso - per condonato, rilasciato. Par. 5, 59.

Dimettere - per concedere. In. 29, 15. per rimettere, perdonare. Par. 7, 92, 117.

Di mezzo 'I ciel - dal mezzo del cielo. Pg. 2, 57.

Dimon - per demonj. In. 14, 44. 18, 35.

Dimoni - per demonj. In. 22, 13.

Dimonio - demonio In. 3, 109. 30, 117. 33,

Dimoro - nome. per dimora. In. 22, 78.

Dimostrato - cioè, conosciuto per via d'argomento dimostrativo che produce scienza, non già opinione. Par. 2, 44.

Dinanzi - per prima, avanti. In. 4, 62. 10, 98. Par. 26, 79. Dinanzi al Cristianesmo. In. 4, 37. e in altri luoghi. per poco avanti. Par. 11, 25.

Dinanzi - non mi si partia dinanzi al volto.
non cossava di starmi davanti. In. 1, 34.

Dindi - parola colla quale i fanciulli chiamano i danari. Pg. 11, 105.

Di parte - per fazionario, partigiano. Par. 9, 59. Dipartire - per rompere. Pg. 9, 75. per separare. Par. 6, 105.

Dipartirsi da chi che sia - per essergli disso-

migliante. Par. 8, 130.

Dipelare - levare il pelo. In. 25, 120.

Dipelato - pelato, privo di pelo. In. 16, 35.

Di piano - liberamente. In. 22, 85.

Dipignere - volto dipinto di riso. Par. 29, 7. Dipinto di primavera. cioè, smaltato d' erbe e di fiori. Par. 30, 63. Dipignersi di maraviglia. Pg. 2, 82. Dipinta gente, chiama Dante gl' ipocriti, la bontà de' quali tutta consiste nell' apparenza. In. 23, 58.

Dipigner le luci - per affacciarsi agli occhi, e figurarvi dentro la propria immagine. Par.

23, 91. v. Idolo.

Di poco - da poco tempo in quà. In. 9, 25.

Diporre - deporre. In. 19, 44. Pg. 18, 84.

Di presso - d' appresso. In. 12, 65.

Di prima - prima. Pg. 15, 11.

Di quà entro - fuor di quà. Lat. hinc. In. 32,

Di que' - per di quello. In. 32, 114.

Di quel modo - in quel modo. In. 30, 26.

Diramarsi - per diffondersi, stendersi da più parti. Par. 10, 13.

Di ramo in ramo - figuratamente. cioè, di punto in punto, d'articolo in articolo. Par. 24, 115.

Diretano - che sta di dietro. In. 25, 55.

Diretato - per tralignante, che non eredita la virtù de' suoi antenati. Lat. degener. Pg. 14, 108.

Diretro - dietro. In. 14, 140. Pg. 4, 29. Par. 1, 35.

Diretro - il diretro. cioè, la parte deretana del corpo, il dosso. Pg. 19, 97.

Diretto - per dritto, bene incamminato. Par.

27, 147.

Dirietro - per dietro. In. 13, 124. 23, 77. 25, 115. Pg. 6, 5. Par. 9, 6. 11, 47. 12, 117. 21, 16, 132. per indietro. In. 20, 39.

Di rimbalzo - non dirittamente, ma quasi di riflesso. traslato da coloro che giuocano al pallone. In. 29, 99.

Dirimere - dividere, distinguere. Par. 32, 18.

è voce latina.

Di rintoppo - oppostamente, allo 'ncontro. In. 22, 112.

Dirivare - derivare. In. 7, 102.

Dirizzámi - mi dirizzai. Pg. 15, 43.

Dir la sete - per manifestarla. Par. 17, 12.

Dirocciarsi - diffondersi, cadendo di monte in valle. e dicesi dell'acque. In. 14, 115.

Dirompere - trangere, romper con violenza. In. 34, 55.

Dirubare - rubare, spogliare. Pg. 33, 57. Disagguaglianza - disparità. Par. 15, 83.

Disagiare - apportare incomodo. Pg. 19, 140.

Disagio - per penuria, mancamento. In. 34, 99. Disanimato - senz' anima. Pg. 15, 135.

Disascondere - per manifestare. Par. 25, 66.

Disbramare - adempier le brame. Pg. 32, 2.

Disbrigare - levar la briga, 'l' impedimento. In. 33, 116.

Discarcare - per deporre dalle spalle. In. 17, 135.

DELLE PAROLE E FRASI. 8

Discarcarsi il carco di vergogna - lasciare di vergognarsi. Par. 18, 66.

Discarnarsi - dimagrarsi. In. 30, 69.

Disceda - per si parta. in rima. Pg. 20, 15. è voce latina.

Discente - discepolo, scolare, che impara. In. 11, 104. Par. 25, 64. Lat. discens.

Discernere - per giudicare. In. 1, 112.

Discettare - per disgregare, disunire. Par. 30, 46.

Dischiavarsi - per iscoccare. detto d'uno strale. Par. 2, 24.

Dischiomare - svellere i capolli, levar le chiome. In. 32, 100.

Dischiudere - per disciogliere. Pg. 31, 9. per aprire, svelare. Par. 24, 100. per escludere, dichiarare incapace. Par. 7, 102.

Dischiuso - per aperto, esposto, manifesto. Pg. 33, 132. Par. 14, 138. per coloi ch' è arrivato in luogo aperto. Pg. 19, 70.

Discindere - per distaccare, svellere, come frutta d'alberi. Pg. 32, 43. è voce latina.

Disciplina - per correzione. Pg. 23, 105. Così qualche volta l' Ariosto.

Discolorare - levare il colore. Pg. 11, 116.

Disconfortarsi - perdere il coraggio, avvilirsi. In. 8, 94.

Disconvenevole - per mal atto, inabile. In. 24, 66.

Discoprire - per inventare. In. 29, 128.

Discordanti liti o lidi - cioè, abitati da gente di religione diversa. Par. 9, 85.

Discordarsi - per esser distante. Pg. 33, 89. Discosceso - dirupato. In. 12, 8, 16, 103.

Discoverse - discoperse. Par. 28, 138.

Discoverto - discoperto. Par. 27, 85.

Discrezione - per luogo separato da un altro. Par. 32, 41.

Discrivere - descrivere. Pg. 29, 97.

Disdire - per negare. Pg. 3, tog.

Diserto - sustantivo. deserto, solitudine, luogo disabitato. In. 1, 64. Pg. 22, 152. Par. 32, 32.

Diserto - addiettivo. deserto, abbandonato, solitario. In. 1, 29. Pg. 1, 130. 6, 105.

Diserto - per ispogliato. Pg. 16, 58.

Disfamare - levar la fame, satollare. Pg. 15, **76.** 

Disfatto - per abbandonato d' ogni soccorso e guida. In. 8, 100.

Disfavillare - sfavillare, siammeggiare. Par. 28, 89. per ardere di vergogna. Par. 27, 54. per uscire con isplendore. Pg. 15, 99.

Distiorare il giglio - guastare la sua hellezza. Pg. 7, 105. qui metaforicamente, per mac-

chiare la gloria della corona di Francia,

l' armi della quale sono i gigli.

Disfrançare - privar di libertà, far di libero servo. Par. 7, 79. Il Vocabolario della Crusca spiega, torre la franchezza, la forza; infiebolire.

Disfrenata saetta - sciolta dalla corda dell' ar-

co, scagliata per l' aria. Pg. 32, 35.

Disgiunto - disunito, separato, rotto. Pg. 9, 5ı.

Disgravare - per alleggerire. Par. 18, 6.

Disgravarsi - alleggerirsi, sgombrarsi. In. 30, 144.

DELLE PAROLE E FRASI. 87
Disgrevare - per iegravare, alleggerire. Pg., 11, 37.

Disiante - disioso, desideroso. Par. 5, 86. Disianza - disio, desiderio. Par. 22, 65. 23,

**39.** 33, 15.

Disiare - desiderare. Pg. 7, 26. Par. 4, 72. 7, 144. 30, 132.

Disigillasi la neve al sole - cioè, si strugge.

Par. 33, 64.

Disioso a più letizie - cioè, di più letizie. Pg. 29, 33.

Disire - desiderio. Pg. 18, 31. per oggetto de-

siderato. Par. 1, 7.

Disiri - nel numero del più. da disire o disi-

ro. Pg. 31, 22.

Disiro - desiderio. Pg. 22, 4. Par. 8, 30. 31, 65. 33, 143. Aver fermo il disiro a chi che sia. cioè, desiderar lui solo ardentemente. Par. 18, 133.

Disiro nostro - per Gesù Cristo. Par. 23, 105. Dislagarsi - stendersi o dilatarsi a guisa di lago o di siume che innondi. Pg. 3, 15.

Dislegare - per dispiegare. Pg. 25, 3t.

Dislegare ogni nube di mortalità - cioè, sgombrare ogn' ignoranza cagionata all' anima dal corpo. Par. 33. 31.

Dislegarsi da colpa - giustificarsi, discolparsi,

far sua scusa. Pg. 33, 120.

Dismagare - disviare, trar dal dritto sentiero. Pg. 3, 11. 19, 20. ma questa voce nel primo luogo da altri viene spiegata altrimenti.

Dismagliare - rompere e disunir le maglie; scrostare, levar la crosta. In. 29, 85.

Dismalere - liberare dai male, guarire. Pg. 13, 3.

Dismentare - dimenticare. Pg. 21, 135, voce disusate.

Dismisura - per superfluità, lusso stnoderato, scialacquo, scesso. In. 16, 74. Pg. 22, 35.

Disnebbiare - sgombrar dalla nebbia. Pg. 28, 81.

Disnodare - per rivelate. Pg. 14, 57.

Disnodarsi dal corpo - uscire di esso, morendo. Par. 31, 90.

Disonnarsi - svegliarsi. Par. 26, 70.

Di sopra - il disopra. la parte superiore, come soffitte. Par. 31, 19.

Dispaiare - disunire, disgiugnere. In. 7, 45, per iscompagnare due che vadano a paio. Pg. 25, 9, per levar la proporzione e la fotma. In. 30, 52.

Dispari - per dissimile. Pg. 29, 134.

Dispari ad ogni altra - eioè, smisurata, eccessiva. Pg. 13, 120.

Dispario - disparve. Pg. 15, 93. Pisparito - dileguato. In. 22, 136.

Disparmente - disegualmente. Pg. 11, 28.

Dispensa - per luogo da occupere, stanza o parte. Pg. 27 / 72. per distribuzione, digestione. Par. 5, 39.

Dispensare o due o tre per sei - rendere una picciola parte di tutto il mal tolto. Par. 12, 01.

Dispensar la vendetta - per apparecchiarla. Per. 17, 54. Cos) spiega il Landino.

Dispette - addiettivo. per disprezzato, mal ac-

DELLE FANOLE E FRASI. 89. cetto, o dispettoso. In. 9, 91. Par. 11, 65, 90.

Dispiccare - spiccare, trarre, cavare. Pg. 15,

66.

Dispiegare - per rivelare. Par. 33, 33.

Dispiegarei - per diffondersi / Pg. 33, 116.

Dispitto - sustantivo. dispetto. in rima. In. 10, 36.

Dispogliare - per levare le frondi agli alberi, come fa l'autunno. Par. 28, 117. per iscancellar dalla mente qualche impressione. In. 16, 54.

Disposare - sposare. Pg. 5, 136. Par. 11, 33.

Disposto - per assegnato. Pg. 20, 100.

Disposto agli occhi - agevole, comodo a vedersi. Pg. 10, 54.

Dispregio - avere in dispregio. per isdegnare.

In. 23, 93.

Disserrare la porta del piacere - cioè, accettare di buon grado. Par. 11, 60.

Disserrarsi - per isprigionarsi, sciogliersi. Par. 23, 40.

Dissi lui - cioè, a lui. In. 7, 67.

Dissimile - coll' accento acuto sulla penultima sillaba. Par. 7, 80.

Distanti alla tua patria - cioè, dallà tua patria.

Par. 21, 107.

Distender l'arco - per allentarlo, contrario di tendere. Pg. 16, 48.

Distesa lingua - per favellare aperto, copioso

e piano. Par. 11, 23.

Disteso lago - cioè, largo, spazioso. Par. 1, 81.

Distillare - le delce distilla nel cuore. Par.

33, 62. Così Lucrezio nel 4. libro, al verso 1052.: Hinc illae primum Veneris dulcedinis in cor Stillavit gutta.

Distorto - torto, contrario di diritto. Pg. 9, 133. 19, 8.

Distretta - nome sustantivo verbale. stretta, necessità. Pg. 4, 99.

Distrettamente - per attentissimamente. Par. 7, 96.

Distretto - addiettivo. per oppresso, augustiato. Pg. 6, 104.

Distributo - distribuito. Pg. 15, 61. Par. 2, 69.

Distrutto - per danuato. In. 9, 79.

Di su - il di su. cioè, la parte superiore del corpo. In. 19, 46.

Di subito - subitamente. Pg. 8, 63. Par. 1, 61. 31, 64.

Disvellere - distaccar con violenza. In. 13, 95... Disvestito - spogliato, sgombro. Par. 1, 94.

Disviare - per uscir del dritto sentiero. Par. 6,

Disviluppare dal mondo - per uccidere. Par. 15, 146.

Disviticchiare - per isviluppare e distinguer bene coll' occhio. Pg. 10, 118.

Disunarsi - disunirsi. Par. 13, 56.

Disvolere - lasciar di volere ciò che s' è voluto. In. 2, 37.

Di tanto - tanto. In. 4, 41. 30, 82. per intanto. In. 4, 99.

Dito - Se li tuoi diti non sono a tal noclo Sufficienti. cioè, se il tuo raziocinio non è valevole a sciorre tal difficoltà. Par. 28, 58.

91

Dittare - per narrare. Pg. 14, 12.

Dittatore - per colui che detta. Pg. 24, 59.

Divallarsi - scendere in valle. In. 16, 98.

Divellere - per dipartire. Par. 27, 98. è voce latina.

Divellersi - per dipartirsi. In. 34, 100.

Divenire - per arrivare, riuscire a qualche luogo. In. 14, 76. 18, 68. Pg. 3, 46. Par. 13, 62.

Di ver ponente - dalle parti occidentali. In. 19, 83.

Diverse alle prime - cioè, dalle prime. In. 9,-

Diversi d'ogni costume - cioè, lontani da ogni virtù e umanità. In. 33, 151.

Diverso - per istrano, deforme, mostruoso, di nuova foggia. In. 6, 13. 22, 10.

Diverso - non diverso al color della pietra. cioè, simile, non disserente. Pg. 13, 48.

Dividersi - per discordar d'opinione. Par. 28, 133.

Divimarsi - per dislegarsi, sciogliersi. Par. 29, 36.

Divino - per velocissimo, rapidissimo. Par. 28, 50.

Divisare - per descrivere esattamente. Pg. 29, 82.

Divizia - per abbondanza, copia. Par. 31, 136. A gran divizia. in gran copia. In. 22, 109.

Divo - per divino. Par. 24, 23.

Diurno - addiettivo. del dì, appartenente al dì. Pg. 19, 1. Lat. diurnus, dalla qual voce è derivata poi la parola giorno.

Doccia - capale. In. 14, 117. 23, 46.

Doga - per istriscia di legno, delle quali si compone lo stato o altra misura. Pg. 12, 105.

Dogare - fasciare a somiglianza di doga o lista. In. 31, 75.

Doglienza - dolore, male. In. 6, 108.

Dolce - per dolcezza. Par. 33, 63.

Dolorare - avere e sentir dolore. In. 27, 131.

Dolve - per dolse, in rima. In. 2, 51.

Dolzore - dolcezza. Par. 30, 42.

Dome - per domi, affliggi, purghi. in rima.

Pg. 13, 103.

Domine, labia mea aperies - Signore, aprirai, le mie labbra. detto del salmo 50. al verso 17. Pg. 23, 11.

Donna - per siguora, padrona. Pg. 19,51. Donna di provincie, chiama Dante l'antica Ita-.

lia. Pg. 6, 78.

Donna amata da s. Francesco d' Assisi - inte-

sa per la povertà. Par. 11, 58.

Donna c'avea tre occhi in testa - intesa dal. Poeta per la prudenza che considera le cose passate, presenti e future. Pg. 29, 132.

Donna che dà per altri l'assenso, chiama Dante la comare che tiene a battesimo. Par.

12, 64.

Donna del Cielo - per la Beata Vergine. Par.

23, 106.

Donna della torma, chiama il Poeta una bellissima cavalla; quasi signora dell' armento. In. 30, 43.

Donna di virtù - cioè, virtuosa. In. 2,76. preso forse dalla divina scrittura che parlando di Ruth, al capo 3. verso 11. del suo libro, così dice: Scit enun emnis populus qui habitat intra portas urbis meae, te mu-

Donna è gentil nel Ciel - intende il Poeta la

grazia preveniente. In. 2, 94.

Donneare - per fare all'amore, figuratamente.
Par. 24, 118, 27, 88. Meliprimo luogo il Vocabolario della Crasca spiega, signoreggiare; non sappiamo quanto hene.

Donne c' avete intéllette d'amore - questo è il principio d'una canzone amorosa del no-

stro Poeta. Pg. 24, 51.

Donnescamente - in signoril modo. Pg. 33, 135.

Donne tre - significanti la fede, la speranza e la carità, vedute da Dante nel Paradiso terrestre. Par. 20, 127.

Donno - per signore. In. 22, 83. 33, 28.

Donno - titolo di persona. il latino barbaro dice, domnus. In. 22, 88.

Doppiare - raddoppiare. Par. 28, 93.

Doppiero - torcia di cera. Par. 28, 4.

Doppj petti, chiama Dante quelli de' Centauri che sono mezzo uomini, e mezzo cavalli. Pg. 24, 125.

Dosso della mano - la parte di sopra di essa mano, opposta alla palma. Pg. 5, 102.

Dosso d' Italia, chiama Dante il monte Apennino. Pg. 80, 86.

Dotar di salute mutua - per obbligarsi a salvar l'un l'altro scambievolmente. Par. 12, 63.

Dotta - sustantivo cioè, paura forse dal latino dubitatio. In. 81, 110.

Dotto - per accorte, caute. Pg. 22, 69.

Dottore - per maestro, guida. In. 5, 70. 16, 13, 48. Pg. 18, 2. 24, 143. Par. 25, 64. 32, 2.

Dove - per luego. Par. 3, 88. 12, 30. 22, 147. 27, 109.

Dovrien - dovrebbero. Par. 2, 55.

Draco - per drago, o serpente con gambe. in rima. În. 25, 23.

Drugo - figura di Maometto e del suo scisma. Pg. 32, 131.

Dritto - s' è dritto. cioè, s' è rizzato in piè. In. 10, 32.

Dritto - addiettivo. per giusto, retto. Pg. 19, 132.

Dritto, chiama Dante quel punto dove lo zodiaco s' incrocicchia coll' equatore. Par.

Dritto di salita - dritta salita. Pg. 10, 30. Drittura - per giustizia. Par. 20, 121.

Drizzámi – mi drizzai. Par. 3, 35.

Drudo - questa voce per lo più significa amatore disonesto, vago, damo. In. 18, 134. Pg. 32, 155.

Drudo amoroso della fede cristiana, cioè grande amatore di essa, chiamasi dal Poeta nostro, s. Domenico. Par. 12, 55. Sopra la voce drudo è da vedersi il dottissimo Salvini, a carte 184. della 2. centuria de' sugi Discorsi Accademici.

Du' - per dove. Par. 10, 96. 11, 139. 12, 123.

Du' angeli - due angeli. Pg. 8, 26.

Dubbiare - per dubitare. In. 11, 93. Pg. 3, 72. 18, 42. Par. 11, 22. 14, 99. 20, 79.

26, 1.

Dubbiare - per temere. In. 4, 18. Pg. 20, 135. Così Virgilio nel 2. della Georgica, al verso 433.: Et dubitant homines serere, atque impendere euram!

Dubbiosi desiri - per amore non ben conosciu-

to. In. 5, 120.

Dubi - per dubbiosi. in rima. Par. 28, 97.

Duca - per guida, duce. In. 2, 140, 16, 62.

Par. 32, 131. e in altri luoghi.

Duca - per fondatore d' ordine religioso. Par. 12, 32. qu' dee intendersi il patriarca s. Domenico.

Duce - per guida, scorta. Pg. 13, 21. 18, 18.

per capitano. Par. 30, 37.

Ducere - per tirare, assottigliare, come si fa il ferro, la cera, la pasta. Par. 13, 67. è voce latina. Così Tibullo nella 3. elegia del 1. libro: Nec enses Immiti snevus duxerat arte faber.

Duce, Sotto cui giacque ogni malizia morta, chiama Dante Saturno, sotto il cui reguo fiorirono gli anni dell' oro. Par. 21, 26.

D' un modo - egualmente. Par. 4, 2, 8.

D' un peso - di peso eguale. Par. 15, 75.

Duro - per difficile, o spiacevole. In. 1, 4. 3, 12.

## E

E-congiunzione. per altresi, anche. In. 30, 126. per così, relativo di come. In. 25, 50. Pg. 8, 94. per tanto, relativo di quanto. Pg. 4, 90.

E' - per egli. In. 3, 90. 25, 40. Pg. 16, 136. e in altri luoghi. per eglino. In. 10, 49. e

iu altri luoghi.

Ebbre parole - cioè, stolte, convenienti ad ubbriaco. In. 27, 99.

Ebbrezza - ubbriachezza. Par. 27, 5. qui figuratamente.

Eccelso - sustantivo. per altezza. Par. 29, 142.

Eclissare nell' obblio - uscire affatto della me-

moria di chi che sia. Par. 10, 60.

Ee - verbo. per è. in rima. In. 24, 90. Pg. 32, 10. Par. 28, 123. fuor di rima. In. 36, 79.

Eslige - esligie, sigura, immegine. Par. 31, 77.

33, 131.

Effigiato - figurato, scolpito. Pg. 10, 67.

Egli - particella riempitiva. In. 23, 64. Pg. 28, 37. e in altri luoghi.

Egli - per eglino. Par. 7, 136. 23, 126. 31,

Egualità prima - cioè, Iddio in cui tutto è perfettamente eguale. Par. 15, 74.

Ei - per a lui, gli. In. 10, 113. Pg. 12, 83.

Ei - per eglino. In. 4, 34. 6, 104. 16, 19. ma

quì altri testi leggono hei, voce latina che significa oimè. Pg. 27, 86.

Ei - per loro, in quarto caso plurale. In. 5,

78. 18, 18.

El - per egli, esso. In. 27, 12. Pg. 2, 51. 17,

117. Par. 2, 91. 28, 8. 30, 146.

Eletta - sustantivo. elezione, scelta, partito da prendersi. Pg. 13, 12. quel che i Latini dicono optio.

Eletto - per iscelto, principale. In. 14, 109.

Par. 9, 139.

Eli - parola ebraica, significante Dio mio. Pg.

23, 74.

Elitropia - sorta di pietra che, secondo alcuni, portata addosso, à virtù di render l' uomo invisibile. In. 24, 93.

Ella - per lei. Par. 8, 13. 23, 96. 24, 95.

Elli - per egli. Pg. 19, 86. Par. 25, 62.

Elli - per eglino. Par. 12, 35.

Elli - per loro. in rima. In. 3, 42. Pg. 27, 138. Par. 12, 133. e in altri luoghi.

Ello - per egli, esso. In. 18, 88. Par. 18, 23.

31, 45.

Ello - per lui, in sesto caso. In. 29, 23. 32, 124. 34, 51. Pg. 29, 117. Par. 4, 11.

Elsa e pome della spada dorato - insagna de' cavalieri. Par. 16, 102.

Emergere - per uscire. Par. 24, 121. è voce latina.

Emisperio - quella mezza parte di cielo, che si vede dagli abitatori della terra; o la metà del cielo abbracciante la terra, terminata dall' orizzonte. In. 4, 69. 34, 5, 112. Par. 1, 45. 20, 2

Ind. del Volpi.

Emisperio dell' aere - Par. 28, 80.

Emispero - emisperio. Pg. 4, 71.

Emme o M - una delle lettere dell' alfabeto. Pg. 23, 33. Par. 18, 113. ne' numeri romani significa mille. Par. 19, 129.

Emmi - mi è. Par. 25, 86.

Empiezza - empietà, scelleraggine atroce. Pg. 17, 19.

En - per sono, terza persona plurale. Pg. 16,

121, Par. 15, 77.

Enne - ci è, è a noi. Par. 20, 136.

Enno - per sono, terza persona plurale. in rima. Par. 13, 97.

Entomata - vermicelli, insetti. Pg. 10, 128. dal greco mi cimuz. Dante à posposto l'articolo che dovea premettersi.

Entrami - m' entrai. Par. 10, 41.

Entrare innauzi - precedere. Pg. 24, 100.

Entre - per entri. in rima. Pg. 19, 36. Par. 23, 108. e simili mutazioni molte.

Epa - pancia. In. 25, 82. 30, 102, 119.

Epiciclo, vien chiamato dagli astrologhi seguaci del sistema di Tolommeo quel picciol cerchio o picciola sfera che, secondo essi, descrivono i pianeti col moto del corpo loro, movendolo e girandolo per la circonferenza d'essa. Par. 8, 3. Sopra questa parola sono da vedersi i comentatori.

E più e più - Lat. magis atque magis. Par. 33, 53. Così il Petrarca nella canzone 9.:

La stanca vecchierella peregrina

Raddoppia i passi, e più e più s' affretta.

Equatore - Pg. 4, 8o. v. Mezzo cerchio.

Equivocare - per pigliare abbaglio. Par. 29, 75.

Erám - eravamo. In. 33, 43.

Erámo - eravamo. Pg. 32, 35.

Erba, chiama Dante la messe spirituale che raccoglie un predicatore. Par. 11, 105.

Ereda - erede, in rima, In. 31, 116. Par. 11,

112.

Eresia - intesa dal nostro Poeta per la volpe.

Pg. 32, 119.

Eresiarche - in rima. per eresiarchi; cioè, seminatori di eresie, principi degli eretici. In. 9, 127.

Eretto - alzato. In. 32, 45. Lat. erectus. per

erto, scosceso. Pg. 15, 36.

Ermafrodito - propriamente è colui che à l'uno e l'altro sesso. Dante chiama ermafrodito il peccato contra natura, dove il maschio viene in certo modo a cangiarsi in femmina, ovvero intende le disordinate maniere d'usare l'atto venereo naturale. Pg. 26, 82.

Ermo - sustantivo, eremo, solitudine. Pg. 5, 06. Par. 21, 110.

Erro - nome. errore. In. 34, 102.

Errore - per quistione difficile, da cui si prenda occasione d'errare. In. 10, 114.

Errore - io c' avea d' error la testa cinta. cioè, che non comprendeva hene le cagioni di quel ch' io udiva. In. 3, 31.

Erta - sustantivo. luogo per lo quale s' ascen-

de. In. 1, 31.

Esaltare - per montare in superbia, o aver compiacenza. In. 4, 120.

Esaminar del cammino - cioè, considerar seco medesimo il cammino. Pg. 3, 56.

Esausto - per ismorzato, svanito. Par. 14, 91. Esemplare - per mondo intelligibile, di cui è come una copia il sensibile. Par. 28, 56.

Esemplo - esempio, somiglianza addotta per

pruova. Par. 1, 71.

Esemplo - per pittura originale, che vien ricopiata. Pg. 32, 67. per mondo seusibile, il quale è copia del mondo esemplare, cioè intelligibile. Par. 28, 55.

Esercito - per folla di popolo, gran turba. In.

18, 28. Pg. 8, 22.

Esordia - esordi, cominciamenti. Pg. 16, 19. Esordire - principiare. Par. 29, 30. Lat. exordiri.

Esperto - per provato, ingegnato. Pg. 1, 132.

Espresso - per espressamente, a chiare note. Pg. 6, 29.

Esse - voce latina. l'essere. Par. 3, 79.

Essere - nome. per vita, durata. Par. 4, 33. Esser giocondo. per lo stato de beati. Par. 31, 112.

Essere - verbo sustantivo. E che altro è da voi all' idolatre! cioè, quale altra cosa distingue voi dagl' idolatri! In. 19, 113.

Essere - non è molt' anni. non sono ancora molti anni passati. In. 19, 19.

Essere - per darsi, trovarsi. Pg. 17, 115, 118,

Essere a grato - piacere, essere accetto. Par. 25, 86.

Essere buono a chi che sia - per giovare, essere di profitto. Pg. 13, 93. e forse in altri luoghi.

Essere con alcuno - per accordarsi, e sentire

con lui nell' opinione medesima. Pg. 29, 105.

Essere in cura - cioè, curioso, sollecito. Par. 28. 40.

Essere in disio a chi che sia - cioè, desiderarsi da chi che sia. Par. 5, 113.

Essere in forse - per temer molto, e dissidare di sè stesso. Par. 12. 41.

Essere in piacere - per esser caro. Par. 25, 60.

Essere per guida - servire di scorta. Par. 11, 36.

Essere per sè - in significato di starsi neutrale; cioè, quando contendono due tra di loro, non appigliarsi nè all' uno nè all' altro partito. In. 3, 30.

Esser nulla - per morire. Pg. 17, 36.

Estatico - visione estatica. cioè, estasi, elevazione di mente. Pg. 15, 86.

Este - per est. latino. in rima. Par. 24, 141.

Esto - questo. In. 1, 93. 2, 93. 6, 103. 9, 93. 13, 29, 73. 14, 132. Pg. 18, 68. 28, 133, 141. e in altri luoghi.

Estrema ghirlanda - cioè, quella di fuori, che un' altra ne contenga dentro di sè. Par. 12,

Esurire - voce latina, che significa appetire con fame grande. Pg. 24, 154.

Etati grosse, chiama Dante i secoli barbari, ne' quali sogliono perdersi le belle arti. Pg. 11, 93. v. Grosso.

Etera - etere, cielo. Par. 22, 132. Lat. aether. Etere - cielo. Par. 27, 70. Lat. aether. ed è parola di greca origine.

Eternale - eterno. In. 14, 37. Par. 5, 116.

Eternalmente - eternamente, in eterno. In. 29, 90. Pg. 3, 42. Par. 10, 2. 13, 60. 14, 45. 15, 12.

Eterno duro - cioè, eternamente. In. 3, 8.

Eterno piacere - per la divina volontà. Par. 20, 77.

Etica - scienza morale o sia de' costumi. in greco n'Aran. In. 11. 80.

Etico - che à la febbre etica, cioè abituale. In. 30. 56.

Etsi - voce latina, significante benchè. Par. 3, 89.

E via col viso altiero - sottintendi, andate. Pg. 12, 70.

## F

Pabbro del parlar materno - cioè, compositore in lingua del suo paese. Pg. 26, 117. Faccia - per facciata o pagina di scrittura. Pg.

3, 126.

Face - per faci, facelle. in rima. Par. 27, 10. Face - verbo. per fa. in rima. In. 1, 56. 10, 9. 21, 111. Par. 3, 87. fuor di rima. In. 25, 132. Pg. 7, 68. Par. 4, 77.

Facei - per facevi. Par. 19, 69.

Facella formata in cerchio - intesa per l'angelo Gabbriello. Par. 23, 94.

Facén - facevano. Pg. 16, 108, 23, 9. Par. 14,

Faceno - facevano. In. 12, 102. e simili altre mutazioni.

Facénsi - facevansi. Par. 18, 77.

Faci - per fai. in rima. In. 10, 16. 14, 135.

Falcare suo passo - torcersi, girando, a guisa di falce. Pg. 18, 94.

Falconiere - chi à cura di falconi, o chi li tie-

ne in pugno a caccia. In. 17, 129.

Falda - materia pieghevole, dilatata in figura piana. falda di fuoco. In. 14, 29.

Fallanza - fallo. Par. 27, 32.

Fallare - per mancare. Pg. 13, 61.

Fallarsi - per fallare, peccare. Par. 6, 102.

Fallire - per mancare. Pg. 31, 52.

Fallire - Non puoi fallire a glorioso porto. cioè, converra che tu giunga a glorioso porto. In. 15, 56.

Fallo - per difetto. Par. 29, 23.

Falsare - corrompere la sincerità di che che

sia. In. 29, 137.

Falsare - falsava nel parere. cioè, faceva apparire, faceva vedere falsamente. Pg. 29, 44. Falsatore - falsario, che corrompe la sincerità

di alcuna cosa. In. 29, 57.

Falseggiar la moneta - batter moneta falsa. Par. 19, 119.

Falsificare - per dimostrar falso. Par. 2, 84.

Famiglia - esser famiglia. cioè, uno de' famigliari. In. 22, 52.

Famiglia - per compagnia. In. 30, 88. per popolo, cittadinanza. Par. 16, 11.

Famiglia del Cielo - per gli angeli. Pg. 15,

Famiglia filosofica - per istuolo e setta di filo-

sofi che abbiano abbracciato le dottrine d' alcun grande autore. In. 4, 132. Così M. Tullio nel 2. libro de Divinatione: Magnus locus, philosophiaeque proprius, a Platone, Aristotele, Theophrasto, totaque Peripateticorum familia, tractatus uberrine. E perciò il Petrarca, nel 3. capitolo del Trionso della Fama, chiama Zenone Cittico, il padre degli Stoici.

Fane - per fa. in rima. Par. 27, 33.

Fante - per bambino, o embrione nell' utero. Pg. 25, 61.

Fantino - bambino di latte. Par. 30, 82.

Fantolino - bambino, picciolo fanciullo. Pg. 24, 108. Par. 23, 121. 30, 140.

Far calle - per camminare. In. 20, 39.

Far caso nella mente - cadere in mente, venire a mente. Par. 14. 4.

Far certificato - cioè, certo, sicuro. Par. 9,

Far colorato - per colorare. In. 10, 86.

Far contra - per nuocere. Par. 6, 130.

Far credenza - per assicurare. Pg. 27, 29.

Far dire a chi che sia - cioè, der cagione di dire. In. 17, 129.

Far dono di che che sia - In. 6, 78.

Fare - per nuocere. Par. 31, 77. per operare, agire; contrario di patire. Par. 2, 123. 14, 134.

Fare - Che l' anima col corpo morta fanne: cioè, tengono che morto il corpo, sia merta l'anima ancora. In. 10, 15. L' Ariosto nello stesso significato, al canto 20. stanza 42.:

Non concedo però, che qui Medea Ogni femmina sia, come tu fai; cioè, come tu stimi o pensi.

Fare - per descrivere, rappresentare. In. 1,

Faréa - sorta di serpente. In. 24, 86.

Fare accorto - avvisare. Pg. 9, 131.

Fare assalto - per assalire. Par. 9, 30.

Fare impresso - imprimere. Par. 19, 43.

Fare insegua - per accennare. Pg. 3, 102.

Farfalla augeliea - Pg. 10, 125. v. Angelieid farfalla.

Farieno - farebbero. Pg. 12, 66.

Far la barba indietro - cioè, tirarla o volgerla indietro. In. 12, 78.

Far letizia di sè - per ispanderla fuori di sè; non potendola tutta contenere. Par. 16, 20.

Far male - per nuocere. In. 2, 89. Pg. 29, 111.

Far motto - parlare. In. 19, 48. 33, 48. 34, 66. Pg. 2, 25. 9, 78. 13, 141. e in altri luoghi.

Far nulla - per non impedire in verun modo. Par. 31, 77.

Far più chiarezza - per disvelare più chiaramente. Par. 25, 33.

Far principio - principiare. Par. 15, 90.

Far privato - per privare. In. 18, 87.

Far prueva a chi che sia - per assicurarlo. Par. 9, 20.

Far punto, - per terminare. Par. 32, 140.

Far ragione - far conto, stimare, immagiuarsi. In. 30, 145. Par. 26, 8.

Far scemo volere - per appagare la curiosità, far scemo il desiderio. Pg. 26, 91.

Far sembiante - per accennare, significar colla faccia. Par. 9, 64.

Farsi hello - detto di falcone che si rizza e pavoneggia. Par. 19, 36.

Farsi nel vero - cioè, accordarsi colla medesima verità. Par. 13, 51.

Farsi verso di chi che sia - appressarsi ad alcuno. Pg. 15, 142.

Far soggiorno - per dimorare in un luogo. Par. 21, 39.

Far sue invenzioni - per trovar nuove cose o maniere. Par. 29, 94.

Fascia - per corpo mortale. Pg. 16, 37.

Fasciati dalla grotta - cioè, rinchiusi intorno da essa grotta. Pg. 27, 87.

Fata - nel numero del più. per fati o destini. In. 9, 97. è voce latina.

Fato di Dio - cioè, decreto, provvidenza, ordinazione divina. Pg. 30, 142,

Fatti - per successi, effetti. Pg. 33, 49.

Fatto presso - cioè, avvicinato. Pg. 29, 46.

Fattore lieto - cioè, Iddio felicissimo e sommo bene. Pg. 16, 89.

Fatturo - per colui che à a fare qualche cosa. Lat. facturus. Par. 6, 83.

Favella della mente è una in tutti - cioè, i pensamenti, i concetti dell' animo si formano in tutti nella stessa maniera; benchè i parlari che gli esprimono al di fuori, siano differenti secondo le diverse nazioni. Par. 14, 89.

Favelle - Fu imperadrice di molte favelle . parla di Semiramide che signoreggiò molte nazioni le quali parlavano varie lingue; ovvero, fu regina di Babillonia dove prima furono confusi i linguaggi. In. 5, 54.

Favilla - tolta, figuratamente, per segnale. Pg.

23, 46.

Favilla di gloria - per una minima descrizione di essa. Par. 33, 71.

Favillo - splendore. Par. 20, 14.

Favoleggiare di che che sia - raccontar favole, o storie miste con favole. Par. 2, 51. 15, 125.

Favorare - favorire. Par. 9, 124.

Fausto - prospero, felice. Par. 14, 93. Lat. faustus.

Fazione - per aria di viso, o fattezze. In. 18, 49.

Fè - per fede. Pg. 7, 8.

Fe' - verbo. fei, feci. Pg. 11, 72. 24, 35. Par. 9, 96. per fece. In. 4, 60. e in altri luoghi.

Febbre superba - per ardente desiderio di signoreggiare. In. 27, 97.

Fede - posare e fermar fede. cioè, credere fermamente. Par. 17, 140.

Fedo - brutto, laido. Lat. foedus. In. 12, 40. Fee - per fece. in rima. Pg. 32, 12. Par. 32, 19.

Feggere - fiedere, ferire. In. 15, 39. 18, 75. qui, stare incontro a dirittura.

Fei - feci. Pg. 1, 87. 8, 52.

Fele - per miseria. In. 16, 61.

Felicitare - render felice. Par. 13, 30.

Felle - fele. in rima. quistione che più à di felle. cioè, di veleno, di falsità. Par. 4, 27.

Fello - per malvagio, di mal animo, crudele, aspro, severo. In. 11, 88, 21, 72. 28, 81.

ю8 INDICE per ritroso. In. 17, 132. per restio. Pg. 6,

Femmi - per mi feci. Pg. 31, 89. per mi fece. Par. 15, 90.

Fene - per fece. in rima. In. 18, 87.

Fenno - fecero. In. 4, 100. 8, 9. 16, 21. Pg. 6, 139. 19, 90. 22, 25. 27, 137. Par. 13, 99. 15, 75.

Fensi - per facevansi, o si fecero. in rima.

Pg. 10, 63. Par. 7, 148.

Feo - per fece. in rima. In. 4, 144. Pg. 16, 106. 17, 33. Par. 12, 85.

Fe privati - cioè, privò. In. 18, 87.

Ferci - ci secero. In. 7, 42.

Férmalvi - coll' accento acuto sulla prima sillaba. férmavelo. Par. 5, 41.

Fermar fede - creder fermamente. Par. 17, 140.

Fermi - per mi fecero. Par. 9, 18.

Fermo - nome. avere per fermo. credere con costanza. In. 29, 63.

Fermo - per vigoroso. In. 5, 83. Lat. firmus. Fero - per fecero. iu rima. Par. 4, 80.

Feroce - per insolente, bizzarro, superbo. Par. 22, 151.

Feroce pruno - per ispido, selvaggio, orrido. Par. 13, 134.

Feron - fecero. Pg. 26, 14.

Ferrato - guarnito di ferro. In. 29, 44.

Ferrigno - che à o tien del ferro. In. 18, 2.

Fersa - per ferza e calor gagliardo del sole. in rima. In. 25, 79.

Fertilemente - fertilmente. Par. 21, 119.

Fervere - per tramandar calor grande, cuocere -Pg. 27, 79. è vote latina,

DELLE PAROLE E FRASI. 109

Ferute - per ferite. In. 1, 108. 11, 34.

Feruto - ferito. In. 21, 87. 24, 150. 25, 105.

Ferza - sferza, flagello. In. 18, 35. Pg. 13, 39. Par. 18, 42.

Fesse - tagliò, divise. dal verbo fendere. In. 12, 110.

Fesse - per facesse. Par. 5, 20, 23, 45.

Fessi - per facessi. In. 33, 59.

Fesso - sustantivo. per fessura, apertura. Pg. 9, 75.

Festa - per allegrezza, giubbilo, o spettacolo allegro. Pg. 30, 65. Par. 20, 84.

Festante - giubbilaute. Par. 31, 131.

Festa paterna - accoglienza da padre. Par. 15, 84.

Festinare - per affrettarsi. Pg. 33, 90. è voce latina.

Festinato a vera vita - pargoletto che avanti di poter meritare, muore e si salva. Par. 32, 58.

Festino - addiettivo. per celere, impetuoso. Par. 8, 23. per pronto, presto. Par. 3, 61. Lat. festinus.

Festuca - fuscellino di legno o di paglia, picciolo stecco. In. 34, 12. è voce latina.

Feto - per embrione nell' utero. Lat. foetus.

Pg. 25, 68.

Fi'- figliuolo, figlio. Par. 11, 89. Il dottissimo monsignor Giusto Fontanini, a carte 271. del suo Aminta difeso, afferma che questa voce non è toscana accorciata, ma piuttosto intera friulana. Ma qualche autore fiorentino contraddice a questa opinione. v. Ploia. Fiaccare - per ispezzare. Pg. 7, 75. per ruinare, andare abbasso con impeto. In. 7, 14.

Fiala - sorta di vaso di vetro, corpacciuto, e con collo stretto; guastada, carassa. Lat. phiala. Negare il vin della sua siala a chi che sia. è, metasoricamente, non voler appagare la curiosità d'alcuno. Par. 10, 88.

Fiamma coronata - per la Beata Vergine. Par. 23, 110.

Fiammare - fiammeggiare. Par. 24, 12.

Fiammeggiare - risplendere a guisa di fiamma. Par. 5, 1. 10, 103. 21, 69, 83.

Fiammeggiarsi luce con luce - cioè, risplendere una luce a gara e a vista dell' altra. Par. 12, 23.

Fiammella - fiammetta. Par. 21, 136.

Fiamme sempiterne - per anime beate. Par. 14, 66.

Fiammetta - picciola fiamma. Par. 20, 148.

Fiata - volta. In. 30, 3. Lunga fiata. per buono spazio di tempo. Pg. 26, 101. 29, 30. 30, 27.

Fica, dicesi quell' atto che colle mani si fa in dispregio altrui, messo il dito grosso tra l'indice e 'l medio. In. 25, 2. v. anche il Varchi nell' Ercolano, a carte 100.

Ficcar lo viso per che che sia - guatarvi ben

entro. Par. 33, 83.

Fidare - per assicurare. Par. 3, 27. per esporre con fidanza. In. 2, 12.

Fie - per fia, sarà. in rima. Par. 7, 114.

Fiedere - per dividere. Par. 32, 40.

Fredere - per ferire, percuotere, combattere.

Pg. 9, 25. per nuocere semplicemente. Pg. 28, 90.

Fiedere - fiede ad una valle. cioè, ya a riuscire, sbocca. In. 10, 135.

Fien - verbo. per saranno. In. 3, 76. Par. 19, 134.

Fieno - verbo. per saranno. Pg. 13, 133. 25, 36. Par. 9, 60.

Fier - verbo. lo stesso che sien, saranno. Pg. 7, 48. se però il testo è sano.

Fier - verbo. per ferisce. In. 9, 69.

Fiere - verbo. per ferisce. In. 10, 69. 11, 37.

Fieti - ti sarà, ti fia. Pg. 15, 32. 18, 17. v. l' Ercolano del Varchi, a carte 209.

Fievole - di poca lena. In. 24, 64.

Figlia del Sole, chiama Dante l'umana spezie, perch' egli ainta a generarla. Par. 27,

Figliastro - figliuolo della moglie, ma d'altro marito; o del marito, ma d'altra moglie.

Lat. privignus. In. 12, 112. Vogliono alcuni, che Dante prenda qui questa voce in significato di cattivo figliuolo.

Figli della Terra - sono i Giganti, secondo le favole. In. 31, 121.

Figliuoi - figliuoli. In. 33, 48, 87.

Figliuol di grazia - per diletto da Dio. Par.

Figliuole - in caso vocativo. posto in vece di figliuolo. in rima. dal latino filiole. Pg. 23, 4.

Figo - lico, in rima. In. 33, 120, è voce lombarda. Figurare - per discerner bene. In. 18, 43. per descrivere. Par. 23, 61.

Filio - figliuolo. Par. 23, 136. Lat. filius.

Filo - mettere nel buon filo. rassettare, ordinare, ridurre a stato migliore. Par. 24, 63.

Filo che fa la zona, chiama Dante quel cerchio che si vede intorno al disco lunare ne' tempi umidi e nuvolosi; il quale viene a formarsi per la riflessione de' raggi. Par. 10, 60.

Filosofare - indagare le cagioni delle cose, co-

me fanno i filosofi. Par. 29, 86.

Filosofica famiglia - In. 4, 132. v. Famiglia filosofica.

Fine di tutti i disii - cioè, la visione d' Iddio.

Par. 33, 46.

Pinestra - per esito, uscita. In. 13, 102.

Finito - per morto. Pg. 3, 73.

Fio - val feudo. pagare il fio. cioè, le pene; in quella guisa che i feudatari pagano tributo al signore del feudo, in segno di vassallaggio. In. 27, 135.

Fioccare di vapor gelati - mandar giuso la ne-

ve dal cielo. Par. 27, 67.

Fioccare di vapor trionfanti - detto dell' etere, nel quale finge il Poeta d'aver veduti gli spiriti beati a migliaia volare in alto, come la neve d'inverno fiocca abbasso. Par. 27, 71.

Fioco - per chi à la voce così tenue, che appena si può udire. In. 1, 63. 34, 22. Par.

11, 133. 33, 121.

Fioco - far fioco. per oscurare ed assogare il

DELLE PAROLE E FRASI. 113
suono di che che sia con uno strepito maggiore. In. 31, 13.

Fioco lume - detto, figuratamente, per harlu-

me o lume debole. In. 3, 75.

Fiordaliso - giglio. dal franzese fleur de lis. Pg. 29, 84. per li gigli d'oro, insegna del regno di Francia. Pg. 20, 86.

Fiore - detto per similitudine. Par. 31, 10. v.

Rosa.

Fiore - per giardino, figuratamento. Par. 32, 126. per la Beata Vergine. Par. 23, 88. per lo convento de' beati. Par. 33, 9. per lo giglio, impronta del fiorino battuto da' Fiorentini. Par. 9, 130.

Fiore - chiome del fiore. cioè, foglie. wi wi-

παλα. Par. 32, 48.

Fiore - avverbio. per punto, niente, qualche picciola cosa. In. 25, 144. Pg. 3, 135. Fior d'ingegno. punto d'ingegno. In. 34, 26. v. il Varchi nell'Ercolano, a carte 98.

Fiorin d' oro - inteso per s. Giovanni Batista, impronta del fiorino battuto da' Fiorentini.

Par. 18, 134.

Fiori perpetui dell' eterna letizia, chiama Dante l'anime de' beati. Par. 19, 22.

Fiorire - per render florido. Par. 16, 111. qui

è metafora.

Fiotto - gonsiamento di mare, ondeggiamento, maréa. Lat. fluctus. In. 15, 5.

Fisamente - con attenzione. Pg. 13, 13.

Fisice pruove - cioè, sisiche, tratte dalla scienza naturale. Par. 24, 134.

Fiso - intento, attento. Pg. 11, 77. 32, 9. v. Un troppo fiso.

Ind. del Volpi.

Fiso guardare - Par. 23, 9.

Fittizio corpo - aereo, apparente, vano. Pg. 26, 12.

Fitto - cioè, trafitto. Pg. 12, 28.

Fiumana - fiume grosso, allagazione di molte

acque. Pg. 19, 101.

Fiumana - la fiumana ove 'l mar non à vanto. intende qui Dante l'impero delle umane concupiscenze che agitano e mettono in tempesta il cuore di quelli che si danno loro in preda; e vincono lo stesso mare, di strepito e di furore. In. 2, 108. così spiegano i comentatori. Si potrebbe anche intendere la forza del cattivo costume, e de' malvagi esempli, che da sant' Agostino vien detta, flumen moris humani.

Fiumana - detta per similitudine. Par. 30,

64.

Fiume della mente, par che chiami Dante le voglie che nascono in essa; come spiega il Vellutello. Pg. 13, 90.

Fleto - pianto. Lat. fletus. Par. 16, 136. 27,

45.

Flettere - piegare. Lat flectere. Par. 26, 85.

Foce - per entrata. Pg. 12, 112. per istretto di mare. In. 26, 107. per la parte donde nasce il sole. Par. 1, 37. per un de' cerchi dell' Inferno. In. 13, 96. per uscita. In. 23, 129.

Foci - bocche de fiumi che mettono in mare.

Par. 22. 153.

Focile - picciolo strumento d'acciaio, col quale si batte la pietra per trarne il fuoco. In. 14, 39.

Foco maggiore - per la Beata Vergine, la cui

Foga - impeto, furia. Pg. 5, 18. 31, 18. per

corso velocissimo. Par. 12, 50.

Foga ardita del montare - salita ripida e malagevole. Pg. 12, 103.

Foggia - modo, guisa. In. 11, 75.

Folgore - in genere femninino. per fulmine. In. 14, 53.

Folgoreggiare - per istrisciar cadendo, a guisa di fulmine. Pg. 12, 27.

Folle strada - cioè, follemente intrapresa. In.

8, 91.

Folletto - propriamente è nome degli spiriti mali che vanno per l'aria. ma Dante il prende per anima dannata. In. 30, 32.

Fondere - spandere. Pg. 20, 7. per iscialacqua-

re. In. 11, 44. Lat. fundere.

Fondo - per folto, profondo. In. 20, 129. per luogo basso. Par. 30, 6.

Fontana eterna, chiamasi dal Poeta nostro,

Iddio. Par. 31, 93.

Fontana vivace di speranza - Par. 33, 12. così chiama Dante la Beata Vergine.

Fora - nome, nel numero del più. per fori,

buchi o piaghe. Pg. 21, 83.

Fora - verbo. per sarebbe. In. 32, 90. Pg. 9, 116. Mi fora. mi sarei. Pg. 26, 25.

Foracchiato - pieno di fori. In. 19, 42.

Forare il mondo - vermo reo che 'l mondo fora, chiama Dante Lucifero ch' egli finge esser piantato nel centro della terra, con mezza la persona nel nostro emisperio, e mezza nell' altro emisperio opposto. In. 34, 108. Forar l'acre grossa e scura - cioè, tagliar la nebbia col moto della persona. In. 31, 37.

Forbire - nettare, purgare, pulire. In. 15,69. Forcata - per quella parte del corpo, dove termina il busto, e comincian le cosce. In. 14, 108.

Forcatella - picciola forcata che è quanto si può prendere con una forca. Pg. 4, 20.

Force - per forbici. Par. 16, 9.

Forcuto - diviso in due a guisa di forca. In. 25, 134.

Forma - per anima. Pg. 9, 58

Forma d'ossa e di polpe - l'anima umana ch' è forma del corpo. In. 27, 73.

Forma universale - idea generale. Par. 33, 91. Formare - per istruire, ammaestrare; secondo il Landino. Pg. 10, 125. ma questa spiegazione pare alquanto forzata.

Formativa virtù - che forma, che da figura. Pg. 25, 89.

Formato del suo ordine - nato nel suo grado. così il Landino. Par. 3, 54.

Formazione - per la virtù formativa che ammettevano le scuole antiche. Pg. 10, 120.

Fornito - il fornito Sempre con danno l' attender sofferse. cioè, non bisogna frapporre indugio all' esecuzione delle cose già preparate. In. 28, 98. tolto da quel di Lucano, nel 1. libro della Farsaglia, al verso 281.: Semper nocuit differre paratis.

Foro - verbo. per furono. in rima. In. 3, 39. 22, 76. Pg. 12, 36. Par. 23, 131. 28, 96.

Foro - l'uno e l'altro foro. cioè, la giurisdizione secolare, e l'ecclesiastica. Par. 10, 104. Foro divino - cioè, giurisdizione ecclesiastica. Par. 30, 142.

Forse - per intorno, in circa. Par. 30, 1.

Forsennato - uscito del senno. In. 30, 20.

Forte - avverbio. per gravemente. Par. 26, 18. Forte - per aspro, difficile, malagevole, arduo; quello che i Greci dicono χαλεπός. In. 1, 5. Par. 22, 123. per difficile da intendersi o da spiegarsi, oscuro, intrigato. Pg. 20, 42.

da spiegarsi, oscuro, intrigato. Pg. 29, 42. 33, 50. Par. 6, 102. 7, 49. 9, 36. 16, 77. 21, 76. 25, 61.

Forte obbietto - per molto sensibile. Par. 30,

48.

Fortuna - sua descrizione. In. 7, 68, e segg. Cicerone, riferendo le opinioni degli antichi filosofi intorno alla natura delle cose, nelle sue Quistioni Accademiche a M. Varrone, scrive che coloro insegnavano non esser altro la Fortuna, che Dio medesimo: Eamdem (vim) Fortunam appellant, quod efficiat multa improvisa haec, nec opinata nobis propter obscuritatem, ignorationemque caussarum. Ma Dante la fa creatura, e una delle intelligenze celesti.

Fortuna - per tempesta di mare. Pg. 32, 116. Fortuna maggiore - v. nell' Indice de' Nomi

proprj.

Fossa - per l' Inferno. In. 14, 136. 17, 66. per una delle bolge dell' Inferno. In. 23, 56.

Fossato - fosso, canale. In. 7, 102. Pg. 5,

119.

Fosse - verbo. per fosse stato. In. 27, 70. per fossi. in rima. Pg. 17, 46. 30, 42. per fossero. In. 8, 78. 29, 39.

- Fossi verbo. per fosse. Pg. 24, 136.
- Fra 'l sonno cioè, sognando. In. 33, 38.
- Francescamente in lingua o alla maniera franzese. Pg. 16, 126.
- Francheggiare incoraggire, assicurare. In. 28, 116.
- Franco ardito, coraggioso. In. 2, 132. per libero. In. 27, 54.
- Franger la rattezza detto d' un monte, laddove comincia ad esser men erto. Par. 11,
- Frangersi per intenerirsi. In. 29, 22.
- Frasca ramo d'albero con foglie. In. 13, 114. Pg. 24, 118. Par. 23, 7.
- Frasca vedova per arbore sterile e senza foglie. Pg. 32, 50.
- Fraschetta ramuscello fronzuto. In. 13, 29. Frate per fratello. Par. 7, 58. 24, 62.
- Fratei fratelli. In. 32, 21.
- Frati per compagni, amici, fratelli. In. 26,
- Fratto franto, rotto. Pg. 17, 42. Par. 23, 80. Fredda parte per lo settentrione. Pg. 29, 101. Freddura freddo. In. 31, 123. 32, 53. 33, 101.
- Fregare i piedi per qualche luogo cioè, camminarvi. In. 16, 33.
- Fregiar di lume per illuminare. Pg. 1, 38.
- Fresco per venuto di nuovo, sopraggiunto di fresco. In. 14, 42. Pg. 2, 130.
- Fretta andare a fretta. cioè, in fretta. Pg. 6, 49. Il cielo che à maggior fretta. cioè, il primo mobile che girasi tutto in ore 24. da levante in ponente, e seco rapisce i cie-

DELLE PAROLE E FRASI. 119 li inferiori, secondo il sistema di Tolommeo. Par. 1, 123.

Froda - nome. per frode. In. 17, 7. 20, 117.

22, 82. Pg. 14, 53.

Frodore - per involgere, oscurare. In. 20, 99. Frodolente - ingannevole. In. 25, 29. 27, 116. Frodolento - fraudolento. In. 11, 27.

Fronda - per discendente, uno de' posteri;

stando sulla metafora dell' albero o del ceppo. Par. 15, 88.

Fronda grande - per bosco. In. 29, 131,

Fronde - nel numero del più. Le fronde onde s' infronda tutto l' orto Dell' Ortolano eterno, chiama Dante le ragionevoli creature, o l' anime de' beati. Par. 26, 64.

Fronde di Minerva, chiama Dante l'ulivo,

arbore sacro a quella Dea. Pg. 30, 68.

Fronte - per parte davanti di che che sia. Par. 31, 123.

Fronte - tener fronte. per comparire, lasciarsi vedere. In. 27, 57.

Fronteggiare - essere a fronte, o su' confini.

In. 20, 71.

Frugare - per pugnere e gastigare. In. 30, 70. per ispignere, stimolare. Pg. 3, 3. 14, 39. 15, 137. 18, 4.

Frui - per fruire, gioire. Par. 19, 2. voce la-

tina.

Frustatore - chi frusta, cioè percuote con verghe. In. 18, 23.

Frustra - indarno. voce latina. Par. 4, 129.

Fruttare - far frutto. In. 15, 66.

Frutte - nome. per frutti. In. 33, 119.

Frutto - per rendita di monistero. Par. 22, 80.

Fu' - per fui. In. 33, 13. 34, 101. Pg. 1, 61.

13, 55. Par. 1, 5. 18, 67. 21, 121.

Fu - gli fu caduto l' orgoglio. gli cadde l' orgoglio. In. 21, 85.

Fuci - per fu. in rima. Pg. 29, 66. v. il Varchi nell' Ercolano, a carte 206.

Fue - per fu. in rima. In. 2, 141, 25, 58, 28. 127. 32, 57. Pg. 15, 38. 22, 111. Par. 11, 38. 21, 105. fuor di rima. In. 14, 49.

Fuga - mettere in fuga i sospiri. cioè, sospirare con affanno maggiore. In. 30, 72.

Fuggémi - mi fuggi. In. 31, 39.

Fuggia - per fugga. in rima. In. 15, 6.

Fuggio - fuggi. Pg. 8, 107.

Fuggir la misura - cioè, passare i giusti termini, eccedere. Par. 15, 105.

Fuio-per furo, cioè ladro, assassino. In. 12, 90. Pg. 33, 44. per oscuro. Par. 9, 75.

Fui volto - per mi volsi. In. 1, 36. e simili maniere di dire.

Fulgero- rilucere. Par. 8, 64. è voce latina.

Fulgore - splendore. Par. 9, 70. 14, 55. 21, 11. 23, 84. 30, 51. 31, 132. 32, 144. 33, 141. Lat. fulgor.

Fulgore - per anima beata. Par. 10, 64. 18, 25. 20, 66.

Fulgurato - risplendente, o gettato a guisa di raggio. Par. 23, 83.

Fulvido - fulgido, rispleudente. Par. 30, 62.

Fumare - per tramandar vapore. Pg. 24, 153. qui è mețafora.

Fumi - per mi fu. in rima. Par. 13, 33. per mi fui. in rima. Pg. 22, 90. Par. 26, 123,

Fummare - per essere ignorante. Par. 21, 100. Fummo - per qualsivoglia macchia o appanna-

mento. Par. 18, 120. qui è metafora.

Fungo marino - coagulazione di schiuma d'acqua marina, che si fa in mare; e muovesi e sente (come alcuni vogliono), ma non à membra formate. Pg. 25, 56.

Fuochi pii Che di sei ale fannosi cuculla - perli Serafini; secondo la visione del profeta I-

saia. Par. 9, 77.

Fuoco - per anima beata. Par. 20, 34. 22, 46. 25, 37. per lo pianeta di Marte. Par. 16, 38.

Fuor - per eccetto, salvo. Par. 9, 84.

Fuor d'ogni comprendere - cioè, sopra le forze d'ogn' intelletto. Par. 29, 17.

Fu queta la paura - cioè, s' acqueto. In. 1,

Furare - rubare. Lat. furari. In. 25, 29. Pg. 20, 110.

Furi - avverbio. per fuori. in rima. Pg. 19,

Furo - ladro. In. 21, 45. Lat. fur. per chiunque invola e nasconde. In. 27, 127.

Fusco - fosco. in rima. Par. 17, 124. Lat. fuscus.

Fusi - per si fu. in rima. Par. 3, 108. v. anche il Varchi nell' Ercolano, a carte 207.

Fusto - per corporatura. In. 17, 12.

Futa - fuga. Pg. 32, 122.

## ${\sf G}$

Gabbo - pigliare a gabbo. cioè, a giuoco, in ischerzo. In. 32, 7.

Gaggio - per ricompensa, premio. Par. 6, 118... Gaietto - diminutivo di gaio. piacevole, di bello aspetto. gaietta pelle. per macchiata,

e di varj colori. In. 1, 42.

Gaio - allegro, festoso, ilare, pronto, compiacente, volonteroso. Par. 15, 60. 26, 102.

Galassia - la Via Lattea, cioè quel cerchio biancheggiante che apparisce in cielo, fatto forse da un gruppo di minutissime stelle. Par. 14, 99. è voce di greca origine.

Galeoto - con un t solo. in rima. In. 8, 17.

Gallare - per galleggiare; e metaforicamente, star di sopra come fanno i superbi. Pg. 10, 127. per uscire a galla. In. 21, 57.

Galle - per ghiande, cibo di porci. Pg. 14,

43.

Garra - per garrisca, mormori. Par. 19, 147. Garrire - per isgridare. Purchè mia coscienza non mi garra. cioè, non mi rimorda. In. 15, 92.

Gaude - gode. Par. 19, 39. Lat. gaudet.

Gaudioso - pieno di gioia o gaudio. Par. 12, 24. 15, 59. 31, 25.

Gelata - verbale sustantivo. gielo, ghiaccio.

In. 33, 91.

Gelatina - brodo rappreso, nel quale sia stata cotta carne viscosa, e infusovi poi aceGelsa - per gelso albero. Pg. 33, 69.

Gelso - albero noto, che altrimenti si dice mo-

ro. Pg. 27, 39.

Gemere - per deplorare. In. 26, 58. per gocciolare. Pg. 25, 44. per mandar fuori fummo sottile. In. 13, 41.

Gemma - per cosa risplendente. Par. 15, 22.

Gemme, chiama Dante le stelle. Pg. 9, 4. e le anime beate. Par. 18, 115.

Gena - guancia. Par. 31, 61. è voce latina.

Generante - che genera. Pg. 25, 59.

Genitrice dell' onor di Cicilia - Pg. 3, 115. v. Gostanza, nell' Indice delle Storie.

Gente c' al mondo più traligna, chiama Dante i prelati de' tempi suoi. Par. 16, 58.

Gentili - per nobili signori. Pg. 6, 110.

Geomante - che indovina per geomanzia, cioè per quella spezie di divinazione che si fa con certe linee segnate sul terreno; della quale sono da vedersi gli spositori del Poeta. Pg. 10, 4.

Geometra - studioso di geometría, la quale è una scienza che versa intorno alla quantità

continua. Par. 33, 133.

Gerarchia - per ordine d'angeli diviso in tre cori. Par. 28, 121.

Germogliare - propriamente, mandar fuori rampolli e giovani ramicelli. ma figuratamente. Par. 28, 115.

Gesta - per grand' impresa. In. 31, 17.

Gestare - voce latina; e vale portare, condurre. Pg. 25, 51. Gettare l' occhio a terra - per abbassarlo. In. 18, 48.

Ghermire - pigliar colle branche. ed è proprio degli animali rapaci. In. 21, 36. 22, 138.

Ghiaccia - nome. per ghiaccio. In. 32, 35.33, 117. 34, 29, 103.

Ghiacciato - agghiacciato. In. 32, 125.

Ghiotto - per curioso. Pg. 8, 85. per desideroso. In. 16, 51. Ghiotto della vendetta. Pg. 17, 122.

Ghiottone - mangione o bevitore. In. 22, 15. Giacen - giacevano. In. 6, 37. Pg. 20, 143.

Giacere - detto d' una riva o montagna che penda e dia comodo a chi vuol calare o montare. In. 19, 35. Pg. 3, 76.

Giardin dello 'mperio, chiama Dante l' Italia.

Pg. 6, 105.

Giardino - per le schiere de' beati. Par. 23, 71. per lo Paradiso. Par. 31, 97. 32, 39.

Gibbo - sustantivo. per un rialto di montagna. Par. 21, 109.

Giga - per istrumento musicale di corde. Par. 14, 118.

Gigli - per gli appostoli. Par. 23, 74.

Gigli gialli o d' oro - insegna del regno di Francia. Par. 6, 100.

Giglio - insegua della repubblica fiorentina. Par. 16, 152.

Gío - andò. In. 20, 60.

Giocondo a udire e a vedere - cioè, dilettevole. Par. 15, 37.

Giocondo della faccia di Dio - cioè, beato per la visione di esso. Par. 29, 76.

Gioi - per gioisci. in rima. Par. 8, 33.

Gioia - per unione di molte gemme. Par. 15,86. Gioia del Cielo - per anima beata che, come una gemma o pietra preziosa, lo adorna. Par. 9, 37.

Giostre grame, cioè infelici, chiama Daute gli scontri de' prodighi e degli avari, descritti da lui nel canto 7. dell' Inferno. Pg.

22, 42.

Giovare - mi giova di te. cioè, io prendo piacere della tua persona, mi sei grato. Par. 8, 137.

Giovare - col quarto caso. Pg. 22, 68. per di-

lettare. In. 16, 84.

Girare - per circondare. Par. 23, 103. 25, 12.

Girarsi per mente o per occhio - cioè, intendersi o vedersi. Par. 10, 4.

Giri - per anni. Par. 17, 96.

Girone - giro grande, strada rotonda e ampia. In. 11, 30, 13, 17. Pg. 12, 107, 15, 83. per cielo. Par. 2, 118.

Giro primo - per lo ciel della Luna, secondo l'antico sistema di Tolomneo, Pg. 1, 15.

Girsi - per morirsi. Pg. 14, 119.

Gissi - s' andò. In. 26, 8/1.

Gittare quel dinanzi a quel dirietro - far contrario cammino al cammino di chi che sia. Par. 12, 117.

Gittatore - chi gitta o scaglia di lontano. Pg.

3, 6g.

Giù - cioè, nell' Inferno. Par. 9, 71.

Giubbetto - forche, patibolo dalla parola fran-

zese gibet. In. 13, 151.

Giubbileo - l' anno del giubbileo, cioè di plenaria indulgenza, che una volta si dovea celebrare in Roma ogni cento anni: ma poi questo spazio si è ridotto a cinquanta, e finalmente a venticinque. In. 18, 29.

Giudicante - che giudica. Par. 9, 62.

Giúe - giù. in rima. In. 32, 53. Pg. 8, 25.

Giù e su - v. Su e giù.

Giuggiare - giudicare. Pg. 20, 48. è voce messa in disuso.

Giugnémi - mi giugnè, mi giunse. In. 31, 39. Giugnere - per far giugnere. In. 19, 44. co-sì il Petrarca nel sonetto 138.: Giunto m' à Amor fra belle e crude braccia. per aggiugnere. Par. 17, 94. per congiugnere. Par. 33, 80.

Givi - andai. Pg. 12, 69.

Giungéno - giungevano. In. 34, 42. Giunta - per commessura o articolo del c

Giunta - per commessura o articolo del corpo. In. 19, 26.

Giunto - per unito, congiunto. In. 28, 139. Giuoco - per allegrezza, letizia. Par. 20, 117. 32, 103.

Ginso - per giù. in rima. In. 9, 53. 33, 136. Par. 30, 148. fuor di rima. In. 14, 109. 16, 114. Par. 1, 138. 10, 116. 27, 68. 33, 11.

Giustizia - per dovere. Pg. 18, 117. per cosa dovuta. Par. 15, 144.

Giustizia ultima - il giorno del giudizio finale. Par. 30, 45.

Gli - per loro. Par. 6, 114. 29, 66. v. il Varchi nell' Ercolano, a carte 175. dove nega potersi ciò dire.

Gli - avverbio di luogo. ivi. In. 23, 54. Pg. 8, 69. 13, 7. Par. 25, 124. v. Saragli.

Gliele - per glieli. In. 33, 149. per glielo. In.

Gloria Che non si lascia vincere a disio, chiama Dante l'eterna beatitudine, ottenuta la quale, non resta che più desiderare.

Par. 19, 14.

Gloria in excelsis Deo - Gloria a Dio ne' luoghi accelai, o nella creature accelsa, principio dell' inno degli Angeli, nella nascita di nostro signor Gesù Cristo. Pg. 20, 136.

Gloriare - per dar gloria. Par. 21, 44.

Gocciolo - nome, picciola goccia. In. 30, 63. Gola - infino a gola, cios, inlino alla gola. Pg. 31, 94.

Gola - att i della gola, chiama Dante la respirazione a cui serve l' aspera atteria che sta nella gola. In. 23, 83.

Gola - per appetito, famo, Par. 3, 92.

Gola - aver gola . per desiderare . Par. 10,

Gola - per fosso spalancato. In. 24, 123. Gola del fosso. In. 26, 40.

Gonhare - per gonharsi, invanire. Par. 29,

Gonna - veste, per lo più di donna. Par. 32, 141, per membrana de l'occhio Par 26, 72. Usò la stessa metafora Cicerone nel 2 libro de Natura Deorum: Natura oculos membranis tenussimis vestivit et sepsit.

Gora - canale per lo quale si cava l' acqua de' fium. morta gora, cieè, acqua stagnanto •

pantanosa, In. 8, 31.

128 INDICE

intoppo, si rigiri per iscorrer poi liberamen-

te. In. 17, 118.

Gorgogliare - per mormorare in golu parole che non si distinguano da chi ascolta. In. 7, 125.

Gota - per bocca. Pg. 31, 40.

Governare - per conciar malamente, sare strazio. Pg. 23, 35.

Governo - per istrazio, scempio. Pg. 5, 108.

Gozzo - per gola. In. 9, 99.

Gracidare - far la voce della rana. Lat. coaxare. In. 32, 31.

Grada - per graticola. Par. 4, 83.

Gradire - in forza di nome. per buon genio, volonta. Par. 10, 57.

Grado - per riconoscenza, gratitudine. Pg. 8,

67. Par. 23, 53.

Grafio - struntento di ferro auncinato, forse dal greco γεαφίον. In. 21, 50. ma quì pare che debba prendersi per lo graffiare.

Gramigna - erba notissima. siguratamente, per

ischiatta vile. Pg. 14, 102.

Gramo - mesto, tapino, infelice. In. 1; 51. 15, 109. 20, 81. 30, 59. Pg. 22, 42. Parole grame. atte a destar compassione. In. 27, 15.

Grande lume - in vece di gran lume. Par. 1,

Gran di - per lo giorno dell' universale giùdizio. Pg. 1, 75.

Grando - grandine. Pg. 21, 46. è voce latina. v. Beatitudo.

Gran prete - per lo sommo poutefice. In. 27, 70.

DELLE PAROLE E FRASI. 120

Grasso - per grosso, vaporoso, caliginoso, denso. In. 9, 82.

Grato - sustantivo . per piacere, grado, desi-

derio. Pg. 26, 52. Par. 4, 101.

Gratulare - per rallegrarsi. Par. 24, 149. 25, 25. Lat. gratulari.

Gravare - per dar noia. Pg. 18, 6.

Gravar le ciglia - per avvilire, privar di coraggio. Par. 11, 88. In questo significato parimente disse Properzio nella 1: elegía

del 1. libro: *Dejisere lumina* . ravar le penne in giuso - per fa

Gravar le penne in giuso - per far cadere a terra cosa che voli. Pg. 31, 58, qui è metafora; e significa richiemare un ingegno elevato dalle sublimi contemplazioni, a pensieri bassi e volgari.

Grave - per misero, infelice. In. 8, 69. per difficile. Par. 24, 37. per gravido. Par. 16,

36.

Grazia illuminante - significata col nome di Lucis. In. 2, 97.

Grazia perficiente - significata col nome di

Beatrice. In. 2, 103.

Grazia preveniente - In. 2, 94.

Grazioso - per caro, che dà piacere. Pg. 8, 45. 13, 91. Par. 3, 40.

Grazioso - di tre sillabe. Pg. 13, gt.

Greppo - sommità di terra, cigliare di fossa. In. 30, 95.

Greve - per grave. In. 3, 43.

Gridare - per chiamare o chieder con grida. In. 1, 117. per pubblicare ad alta voce. Pg. 8, 125. Par. 26, 44.

Gride - verbo. per gridi. in rima. Im. 1, 94.

Ind. del Volpi 9

Grifagno - aggiunto di sparviere. In. 22, 139. Grifagno occhio - lucido e risplendente come quello dello sparviere o del grifone. In. 4, 123.

Grifo - per muso semplicemente. In. 31, 126. Grifone - animale alato, di quattro piedi; aquila la parte dinauzi, e lione quella di dietro. Dante sotto la figura di questo animale intende Gesù Cristo, capo della Chiesa, il quale à una sola persona o ipóstasi, e due nature: la divina, intesa per l'aquila; e l'umana, intesa per lo lione. Pg. 29, 108. 30, 8. e in altri luoghi.

Grigio - color nero, dentro cui sia mescolato bianco; e dicesi per lo più di pelo e di penne. In. 7, 108.

Gromma - crosta che fa il vino dentro la botte; che da' Lombardi chiamasi grippola. Dov'era la gromma, ora è la musa. proverbio che significa: Dov'era il bene, ora è il
male. Par. 12, 114. Il Daniello da Lucca
spiega questo luogo in altra maniera.

Grommato - impiastrato, incrostato da gromma. In. 18, 106.

Gronda - per l'estrema parte delle palpebre. Par. 30, 88.

Groppone - groppa; parte del corpo vicina alle natiche. In. 21, 101.

Grosse resistenze - cioè, gagliarde. Par. 12,

Grosso - per istupido, sciocco. Par. 1. 88. 19, 85. etati grosse. cioè, secoli barbari, ne quali non si coltivano le bell'arti. Pg. 11, 93. M. Boileau Despreaux, poeta franzese

di chiarissima fama, usò una simile espressione nel 1. canto della sua Arte Poetica, al verso 117.:

Villon sût le premier, dans ces siécles grossiers, Débrouiller l'art confus de nos vieux romanciers.

Gente grossa. cioè, gl'ignoranti, gl'idioti. In. 34, 92.

Grotta - per costa del monte. Pg. 13, 45.

Gru - i gru uccelli. In. 5, 46. lor passaggio descritto. Pg. 24, 64.

Guadagno misero - per danno. Pg. 24, 129. Così il Petrarca nel cap. 4. del Trionfo d' Amore: E dannoso guadagno, ed util danno.

Guadare - passare il guado ch'è quel luogo del fiume, ove l'acqua è poco profonda. In. 12, 94.

Guado - per apertura, passo, transito. Pg. 8,

69. Par. 2, 126. 7, 90.

Guai - alti stridi e lamenti. In. 3, 22. Tragger guai. guaire, lamentarsi ad alta e pietosa voce. In. 13, 23.

Guaio - pugnere a guaio . cioè, fino a far mandare altissimi guai e lamenti . In. 5, 3.

Gualdana - truppa di gente armata. In. 22, 5.

Guance - per bocca. Par. 29, 112.

Guancia bella - per una bella donna, qual fu Eva, madre comune. Par. 13, 38. Alluse forse l'Ariosto a questa frase di Dante, là nel canto 28. nella novella della Fiammetta, dove così scrive:

E quante ne vedean di bella guancia, Trovavan tutto a' preghi lor cortesi.

Guardare - per considerare, avere rispetto.

131. Guardia - per custodia, protezione, assistenza. Par. 33, 37. Guari - molto. In. 8, 113. Guastatore - chi dà il guasto alle campagne. In. 11, 38. Guasto - addiettivo. per saccheggiato e deserto. In. 14, 94. Guatare - guardare, cercar coll'occhio. In. 1, 24. 29, 4. Pg. 5, 58. Par. 29, 42. Guatasse - per guatassi. in rima. Pg. 8, 96. Guazzo - luogo pieno d'acqua o di sangue, che molto fondo non abbia. In. 12, 139.32, 73. Guercio della mente - cioè, stolto. In. 7, 40. Così il Petrarca nel sonetto 221.: Per fuggir quest' ingegni sordi e loschi. Guerra - per angoscia e travaglio. In. 2, 4. Guidato - per governato. Pg. 12, 102. Guizzare - per muoversi semplicemente. Pg. 25, 26. Guizzo - per movimento. In. 27, 17. Pg. 25,

**25.** 

Guizzo della corda - cioè, crollamento, tremito. Par. 20, 143.

Gurge - per fiume. Par. 30, 68. Lat. gurges.

 $\mathbf{H}$ 

s 16, 64.

1

e' numeri romani significa uno.

8. formata nel pianeta di Giove
1 beati. Par. 18, 78.
2 di serpente velenosissimo. In.
Lucano nel 9. libro della Farsaiù luoghi.
vanagloria. Par. 25, 62.
er danno, eccidio, naufragio. Par.

forma intelligibile ed esemplare del.
Par. 13, 53.
Ino - impressione d'una qualche idea
plare. Par. 13, 69.
Che pria li padri e le madri trastulla quelle parole scilinguate che si diceno
mbini in vezzeggiandoli. Par. 15, 122.
Illo parimente, nella 5, elegia del 2, libro:
sedebit avum parvo advigilare nepoti,
baque cum puero dicere verba senem.
- per immaginetta che si veda nella pua dell' occhio. Pg. 31, 126. Presso i Grequella parte dell' occhio, nella quale s'osra sempre dipinta l' immagine, chiama-

vasi x6pn, per analogía; significando per altro quella voce, fanciulla o vergine. Similmente i Latini la chiamarono pupilla, come a dire parva pupa, fanciulletta; e ciò per la picciolezza delle sigure che ivi s'osservano impresse.

Idra o idro - serpente acquatico. In. 9, 40. Igne - fuoco. in rima. Pg. 29, 102. Par. 28, 25. Lat. ignis.

Ignito - infiammato. Par. 25, 27. Lat. ignitus. Iguale - eguale. Pg. 8, 108. 15, 20. 27, 120. Par. 15, 77. 31, 129.

Igualmente - egualmente. Pg. 29, 11. Par. 4, 5, 26. 32, 39. 33, 120, 144.

Il chi - cioè, la sostanza. In. 2, 18.

Illuiarsi - entrare, penetrare in lui. Par. 9,

Il quale - cioè, la qualità. In. 2, 18.

Image - immagine. Pg. 25, 26. Par. 2, 132.

Imago - immagine. In. 20, 123.

Imago della 'imprenta Dell' eterno piacere, chiama Dante l'aquila formata dall' anime beate, ch' ei finge d'aver veduta nel pianeta di Giove. Par. 20, 76.

Imbarcare esperienza - per acquistar perizia.

Pg. 26, 75. Questo e molti altri simili modi
di dire sono forzati, e usati dal Poeta nostro per servire alla difficoltà della rima; e
perciò pare che non debbano imitarsi. Intbarche. per imbarchi. in rima. ivi.

Imbestiarsi - divenir bestia, operar da bestia. Pg. 26, 87. v. Pasife, nell' Indice delle Storie. DELLE-PAROLE E FRASI. 135

Imbestiato - che à preso forma di bestia. Pg. 26, 87.

Imbiancare - per seccarsi . detto d'una vigna. Par. 12, 87.

Imbiancare il vero - per iscoprirlo, e farlo discerner meglio. Par. 8, 112.

Imbiancarsi - per biancheggiare. Pg. 9, 2.

Imbiancarsi del lume - per esserne rischiarato. Par. 7, 81.

Imboccare - per apprendere. In. 7, 72.

Imbolare - involare, rapire. fn. 29, 105.

Imborgarsi - per empiersi di borghi e di terre murate. Par. 8, 61.

Imborsare - mettere in borsa. e figuratamente, accogliere. In. 11, 54, v. Imbarcare.

Imbrunare -quando l'uva imbruna cioè, quando comincia a maturare, e a divenir nera. Pg. 4, 21. Questo imbrunarsi dell'uva, da Latini era detto livere. Properzio nella 2. elegía del 4. libro:

Prima mihi variat liventibus uva racemis.

Immaginativa - fantasia, una delle potenze dell'anima, in quanto è congiunta al corpo; dove si formano le immagini raccolte dagli oggetti sensibili. Pg. 17, 13.

Immaginato - per iscolpito. Pg. 10, 41, 62.
Immagine - per immaginativa. Pg. 17, 7, 21.

. Par. 1, 53.

Immegliarsi - divenir migliore. Par. 30, 87. Immiarsi - penetrare in me. Par. 9, 81. v. Intuarsi.

Immillarsi - multiplicarsi eccessivamente, crescere a migliaia. Par. 28, 93. v. Scacchi. Immollare - immergere, inzuppare. In. 12, 51.

Imo - basso, inferiore. Let. imus. Ad imo. fino al fondo. In. 29, 39. Par. 1, 138. 29, 34. 30, 109. Da imo. dal fondo. In. 18, 16.

Impacciata via - cioè, intrigata, ingombrata.

Pg. 21, 5.

Impaludare - far divenir palude. In. 20, 80.

Impaniato - invischiato. In. 22, 149.

Imparadisare - beatificare, mettere in Paradiso. Par. 28, 3.

Impelare - coprir di pelo. Pg. 23, 110.

Impennarsi - per metter l'ali o le penne. Par. 10, 74.

Imperare e reggere - In tutte parti impera, e quivi regge. cioè, in tutte l'altre parti stende il potere del suo dominio; ma quivi propriamente sa sua residenza, e tien sua corte. In. 1, 127.

Imperchè - lo imperchè. cioè, la cagione. Pg.

3,84.

Impietrare - per divenir duro a guisa di pietra. In. 33, 49.

Impigliare - intrigare . Pg. 5, 83.

Impigliarsi - arrestarsi in qualche impedimento, intrigarsi. Pg. 5, 10. per prendersi briga. Pg. 14, 117.

Impolarsi - per girarsi intorno a' poli. Il cielo empireo non s' impola. cioè, non si ruota intorno a' poli, come fanno gli altri cieli inferiori; ma sempre sta queto. Par. 22, 67.

Imponne - con doppia n, in grazia della rima.

Pg. 25, 135.

Imporre - per collocare. Pg. to, 52. Importele. per ordirle. In. 17, 18.

Imposto - per assegnato, prescritto. Pg. 23, 5.

DELLE PAROLE E FRASI. 137

Impregnare - per infonder qualità e virtù. Pg. 28, 110. per ingombrare, riempiere. In. 33, 113.

Imprendere a fare - cioè, accingersi. Pg. 25, 56.

Imprenta - impronto, figura. Par. 7, 69. 18, 114. 20, 76.

Imprentare - imprimere, sigillare, dar figura. Par. 7, 109. 10, 29. 23, 85. 26, 27.

Imprentarsi - imprimersi, ricever forma. Par. 9, 96.

Impresa Che se Nettunno ammirar l'ombra d'Argo - Par. 33, 95. intende il Poeta per queste parole la spedizione degli Argonauti in Colco per l'acquisto del vello dell'oro. È da vedersi sopra questo luogo la nota degli Accademici della Crusca, i quali ottimamente l'anno inteso e spiegato. Io aggiugnerò che pare dal nostro Poeta essere stato imitato Catullo il quale nel suo leggiadro poema sopra le Nozze di Peleo e di Teti, parlando della medesima impresa degli Argonauti, così scrive al verso 12.:

Quae simul ac rostro ventosum proscidit ae-

Tortaque remigio spumis incanuit unda, Emersere feri candenti e gurgite vultus, AEquoreae monstrum Nereides admirantes.

Impresso - essere impresso da qualche stella. cioè, partecipare delle sue influenze. Par. 17, 76.

Impresso di grande affetto - cioè, investito. Par. 8, 45.

Impromettere - promettere. In. 2, 126.

Improntare - per mettere avanti, effigiando. Pg. 17, 123.

Imprunare - per chiudere con pruni o spine. · Pg. 4. 19.

Impulse - cioè, spinse. Par. 27, 99.

In - per contra. superbo in Dio. In. 25, 14. In andundo - per andando. Pg. 5, 45. e altri · modi simili.

In basso - abbasso. Par. 11. 3.

Incappellare - forse detto per incoronare, come spiega il Daniello. Par. 32, 72.

Incarcato - aggravato di carico. În. 23, 147. Incarco - carico, peso. In. 30, 12. Pg. 6, 133.

Incendi dello Spirito Santo - per anime beate, ardenti di carità. Par. 19, 100.

Incendio - per anima beata. Par. 25, 80.

Incenerarsi - risolversi in cenere. In. 25, 11. Incenso - addiettivo. per acceso, illuminato.

Par. 22, 130.

Inceso - acceso. In. 22, 18. 26, 48.

Inceso - piaghe incese dalle fiamme. cioè, fatte a forza di fuoco, come la cottura del cauterio. In. 16, 11.

Inchiedere - per interrogare. Pg. 6, 71.

Inchinare - per inchinarsi, coricarsi. Pg. 9, II.

Inchinare ad alcuno - per salutarlo inchinan- -

dosi. In. 9, 87.

Inchiudere - per contenere dentro di sè. Par. 30, 12.

Incielare - porre in cielo. Par. 3, 97.

Incignersi in alcuno , per ingravidarsi d'alcuno. In. 8, 45.

DELLE PAROLE E FRASI. 139

Lacinquarsi - per raddoppiarsi cinque volte.

Questo centesim' anno ancor s'incinqua.

cioè, si multiplica fino a divenire cinquecentesimo. Par. 9, 40.

Inconsumabile ovra - che non può ridursi a compimento. così chiamasi da Dante la Torre di Babelle, di cui leggasi la Scrittura Sacra nel libro del Genesi. Par. 26, 125.

Incontanente - immantinente. Lat. continuo. In. 3, 61.

Incontrare - per accadere, intervenire. In. 9, 20. 22, 32. Pg. 22, 54.

Incontro - particella. per contra. Par. 17, 2. 28, 1.

In costrutto - in effetto. Par. 12, 67.

Incrocicchiarsi - congiugnersi o attraversarsi in figura di croce. In. 18, 101.

Incuorare - per dar animo, far coraggio. Pg. 30, 60. per mettere in cuore. Pg. 11, 118. v. il Varchi nell' Ercolano, a carte 81.

Indegno - per isconvenevole, indecente. In. 2, 19.

Indiarsi - accostarsi ed unirsi a Dio, e fruirne; o farsi partecipe della sua beatitudine, e divenir simile a lui. Par. 4, 28.

Indico legno - Pg. 7, 74. v. Legno indico.

Indige - coll' accento acuto sulla seconda sillaba, in rima. cioè, à bisogno. Lat. indiget. Par. 33, 135.

In Dio - per contra Dio. In. 25, 14.

In Dio - per nella Sacra Scrittura, rivelata da Dio. Pg. 3, 126.

Indistinto - per confusione, mescolanza. Pg. 7,81.

140 INDICE

Indonnarsi - iusignorirsi, impadronirsi. Par. 7, 13.

Indovarsi - accomodarsi in luogo. Par. 33, 138.

Indracarsi - per istizzire o incrudelire come un drago. Par. 16, 115.

Indugio - rimosso indugio . senza dimora . Par. 20, 25.

Indulgere - perdonare. Par. 9, 34. per concedere, donare. Par. 27, 97. è voce latina.

Indurre - per introdurre. Par. 12, 34.

Indurre duolo sopra d'alcuno - per addolorarlo. Par. 19, 119.

Inebriato dagli odori - Par. 30, 67.

In entro - verso al di dentro. In. 33, 96.

Infante - bambino che non sa parlare. In. 4, 30. Par. 33, 107.

Infernal - per infernali. In. 9, 38.

Inferna valle - cioè, l' Inferno. Pg. 1, 45.

Inferno - per quel luogo dove stavano l'anime de' Santi Padri prima della morte di Cristo. Par. 32. 33.

Infiato - enfiato. In. 30, 119.

Infin la palma - cioè, infino alla palma. Par. 25, 84.

Infin'l'ascelle - cioè, infino all'ascelle. In. 17, 13.

Inflorar di luce - per illuminare. Par. 14,

Infiorarsi - empiersi o adornarsi di fiori. Par. 10, 91. per discender ne' fiori, e posar su quelli; od esprimerne la sostanza, come fanno le api. Par. 31, 7. e figuratamente, per abbellirsi. Par. 25, 46.

DELLE PAROLE E FRASI. 141

Inforcare - prender colla forca. In. 22,60. per serrare, quasi con forca. Pg. 8, 135.

Inforcare gli arcioni - stare a cavallo; chiamandosi forcata, per similitudine, quella parte del corpo, dove cominciano le cosce. Pg. 6, 99.

Informante - che informa, che dà forma. Par.

7, 137.

Informar di luce - figuratamente, per dar chiara notizia di che che sia. Par. 2, 110.

Informarsi - per pigliar forma o figura. Pg. 17,

17. 23, 24.

Informativa virtù - cioè, facoltà che forma, che da figura. Pg. 25, 41.

Inforsare - mettere in forse. Par. 24, 87.

Infrondarsi - vestirsi o adornarsi di fronde. Par. 26, 64.

In fuore da questa ripa - cioè, fuori di questa

ripa. Pg. 3, 138.

Infuturarsi - stendersi nel futuro. Par. 17, 98.
Ingemmare - adornar di gemme. Par. 15, 86.
20, 17. per fregiar di luce, come fanno i pianeti e le stelle il cielo. Par. 18, 117.

Ingesto - addiettivo. messo, insinuato. Par.

2, 81. Lat. ingestus.

Inghirlandare - per attorniare, circondar d'orlo o di sponda; abbracciare, contenere. Pg. 13, 81. Par. 9, 84.

Ingigliarsi - per rappresentar quasi un giglio.

Par. 18, 113.

Inginocchione - Lat. flexis genibus, in genua. In. 10, 54.

Ingiura - per ingiuria. in rima. Par. 7, 43. In gli - negli. Par. 8, 27. quì, tra gli.

Ingradarsi - per innoltrarsi. Par. 29, 130. Ingrassare il porco - per nutrire gente viziosa e disutile. Par. 29, 124. In grembo a Dio - cioè, nel sacro tempio. In. 12, 119. In grido - cioè, per fama. Par. 17, 53. Iniziare - cominciare, dar principio. Pg. 16, 73. Par. 5, 109. 8, 87. 18, 118. Inizio - principio. Lat. initium. Pg. 7, 39. 26, 10. In la - per nella. In. 6, 51. 7, 41. 12, 47. 13, 97. 15, 82. Par. 20, 49. In le - per nelle. Pg. 9, 38. 22, 5. Inlearsi - per entrare in lei. Par. 22, 127. Inlibrare - tenere in bilancia, sicchè la linguella d'essa non esca fuori; aggiustar bilanciando. Par. 29, 4. In lo - per nello. Pg. 31, 121. Innanellare - per mettere in dito l'anello. Pg. 5, t35. Innanzi dall'ardore - innanzi l'asdore. In. **25**, 64. Innebbriare - per empiere di dolcezza. Par. 27, 3. Innebriare le luci - per empiere gli occhi di lagrime. In. 29, 2.

Ingozzare - inghiottire, in. 7, 129.

Innovarsi - rinnovarsi. Pg. 32, 59. Inope - povero. coll' accento acuto sulla seconda sillaba, in rima. Par. 19, 111. Lat. inops.

In parte - per in disparte. In. 4, 129. In poco - cioè, in poco tempo. In. 25, 107.

DELLE PAROLE E FRASI. In pria - in prima. In. 24, 143. Pg. 16, 91. In quella - in quel mezzo, in quel punto. In. 8, 16. 12, 22. 15, 53. Insalarsi - detto d' un fiume che sbocca nel mare dove di dolce diventa salso. Pg. 2, 101. Insano - pazzo, mentecatto. Lat. insanus. In. 30, 4. Insaporarsi - divenir saporito, acquistar sapore. Par. 31, 9. In sè - contra sè. In. 28, 136. v. sopra, In. Insegna - per segno, indizio. Pg. 22, 124. Insembre - insieme. in rima. In. 29, 49. Insemprarsi - per durar sempre. Par. 10, 148. Insino - dal capo insin le piante. Pg. 32, 156. Insollare - per render vano, annientare. Pg. 5, 18. Instanzia - per insistenza e perseveranza nell' argomentare. Par. 2, 94. Insurgere a tanto - per arrivare tant' oltre. Pg. 26, 96. Insusarsi - portarsi in suso, poggiare. Par. 17, 13. voce poco leggiadra. In tanto - cioè, in tanto tempo. Pg. 32, 140. In tanto - cioè, tanto, semplicemente. Par. 30, 104.

In tanto, in quanto - cioè, in tanto tempo, in. quanto. Par. 2, 23, 22, 109, 26, 88.

In te, Domine, speravi - in te, Signore, ò spe-rato. principio del salmo 30. Pg. 30, 83.

Intégra - intera . in rima . In. 7, 126.

Intelletti che muovono le stelle - cioè, l'intelligenze, gli angeli. Par. 8, 109.

vio, che giudica dirittamente. In. 2, 19.
Intelletto - addiettivo. per inteso. Par. 33, 125.
Intelletto primo - cioè, Iddio. Par. 8, 111.
Intelligenza - per angelico spirito che intendendo muove i cieli. Par. 28, 78.
Intende - per intendi. in rima. Pg. 17,

125. Intendente sè - che intende sè stesso. Par. 33, 126.

Intendere - per attendere. Pg. 32, 93. Par. 9, 136.

Intendimento - per concetto. Pg. 28, 60. Intento - sustantivo. per attenzione. Pg. 17, 48. per intenzione, pensiero, disegno. Pg. 3, 13. 19, 18.

Intento - addiettivo. per disposto, apparecchiato. Pg. 5, 117.

Intenza - per vece, o forza. Par. 24, 75, 78.

Intenzione - per movimento dell'animo, o spezie formata in esso. Pg. 18, 23.
Interciso - disgiunto, spezzato. Par. 29, 79.

per distinto, variato. Par. 32, 25.
Interdetto - sustantivo. divieto. proibizione

Interdetto - sustantivo divieto, proibizione.
Pg. 33, 71.
Interdetto - addiettivo vietato - proibito Pg.

Interdetto - addiettivo. vietato, proibito. Pg. 23, 100. 29, 153.

Internarsi - per farsi terno, trino, distinguersi in tre; come spiega ottimamente, a nostro parere, il Vellutello. Par. 28, 120.

Intero - per buono ed incontaminato. Pg. 17,

DELLE PAROLE E FRASI. 145
30. Orazio parimente disse nell' eda 22. del
1. libro: Integer vitae, scelerisque purus.
Lutero - veniva intero il creder mio. cioè, non

andava fallito. In. 27, 69.

Intesa - sustantivo. per intendimento, applicazione. In. 22, 16.

Inteso - per conosciuto, ascoltato, stimato.
In. 6, 73.

Inteso - per intento, addiettivo. Pg. 9, 21.

Inteso di mirare - intento a mirare . In. 7, 109. Intiepidare - intiepidire, render tiepido, scemare il calore. Pg. 19, 2.

Intopparsi - per avvenirsi, riscontrarsi. In.

25, 24.

Intoppo - per lo econtrarsi col memico. Pg.

24, 96.

Intorno - intorno dalla ripa. cioè, alla ripa. In. 31, 32. Intorno dalle prode. intorno alle prode. Pg. 6, 85. Intorno da esso. intorno ad esso. Pat. 28, 63. e simili altre maniere.

Intra - fra, tra. Par. 9, 26. 12, 62. 23, 1. 30,

62. 33, 14.

Intrambe - amendue. In. 19, 25. è femminino. Intrambo - amendue. Par. 7, 148. qui è mascolino.

Intrearsi - unirei in tre. Par. 13, 57.

Intrigare – avviluppare. Pg. 7, 57.

Introcque - vocabolo messo in disuso. pare formato dal latino inter hoc; e significa intanto, in questo mentre. Dante il tolse dal r. verso delle terzine, intitolate Pataffio, di Brunetto Latini suo maestro. v. la 2. centutia de' Discorsi Accademici dell'abate Sallad. del Volpi.

grande strepito, come fanno i tuoni. In. 6, 32. 17, 71. v. il Varchi nell' Ercolano, a carte 61.

Intuarsi - entrare, penetrare in te. Par. 9, 81. v. Immiarsi.

Inveggia - nome. in rima. invidia. Pg. 6, 20. Inveggiare - invidiare, portare invidia. Par. 12, 142.

Inventrarsi - per internarsi, o star chiuso come in ventre. Par. 21, 84.

Inver - verso, particella. Pg. 9, 69.

Inverarsi - assomigliarsi al vero. Par. 23, 39. Inverso di che che sia - cioè, in paragone. Par. 24, 95.

Invertere - chinare, curvare. In. 34, 15. è voce latina.

Invescarsi - per invilupparsi, intrigarsi. Par. 17, 32.

Invescarsi a ragionare - cioè, innoltrarsi, allungarsi. In. 13, 57.

Inviar l' occhio all' eterno lume - Par. 33, 44. Invidia - descritta. In. 13, 64, e segg.

Invidiosi veri - cioè, verità che partoriscono invidia e odio. Par. 10, 138. secondo quel di Terenzio nell' Andria: Obsequium ami-

cos, veritas odium parit. In vista - cioè, in sembiante; come pareva.

Pg. 13, 101. e in molti altri luoghi.

Invoglia - nome, per tela grossa da involgere

Invoglia - nome. per tela grossa da involgere. Par. 26, 99.

Involuto - involto, avviluppato. In. 24, 146.

DELLE PAROLE E FRASI. 147 Inurbarsi - per venir di campagna in città. Pg. 26, 69.

Inzaffirarsi - per ornarsi di zaffiri. Par. 23,

Io e Mio sonava nella voce, Quand' era nel concetto Noi e Nostro - cioè, la figura dell' aquila composta nel pianeta di Giove da molti spiriti beati, parlando diceva lo e Mio, quando nel suo concetto intendeva Noi e Nostro. perchè una sela di quell' anime parlava per tutte. Par. 19, 11.

Ira - avere in ira, odiare, abborrire. In, 11, 74. Ire retro - seguitare, tener dietro. Par. 1, 9, è latino.

Irretito - inviluppato, intrigato. Lat. irretitus. Par. 1, 96.

Isceda - Par. 29, 115. v. Sceda.

Isplendore - splendore. Pg. 31, 139. Par. 30, 97.

Isporgere - per istendere. Par. 22, 71.

Isquatrare - per isquartare, fare in brani. In. 6, 18.

Issa - vocabolo romagnuolo, che significa ora, al presente. In. 23, 7, 27, 21. Pg. 24, 55.

Isso - stesso. in rima. Par. 7, 92. Lat. ipse.

Ita - per sì, particella affermativa. In. 21, 42. è voce latina.

Iterare - replicare. Pg. 7, 2, è vece-latina.

Inbe - comanda. Lat. jubet. per la rima. Par. 12, 12.

Ivi elegge - cioè, a tal luogo, a tal compagnia.'
In. 1, 129.

Iura - per gli studi delle leggi. è voce latina. Par. 11, 4.

L. - luttera folymata nel piemete di Giove dagli spiriti beati. Par. 18, 78. La - articolo, aggiunto a nome proprio di femmina, M. Chisola, In. 18, 55. La Wella, Pg. 23, 87. La Pentesilea. In. 4, 124. La Pia, Pg. 5, 135. La - per ella. Per. \*, 140. Là - avverbio. più là. cioè, più in là. In. 31, ro3. 32, 122. Pg. 5, 78. 6 in aftri luoghi. La bella donna - per la santa chieva. In. 19, **57.** Labbia - per viso, faccia, cello, espetto. Pr. 7, 7. 14, 67. 19, 122. 25, 21. Pg. 23, 47. Labi - per discerdi, ruisi. Par. 6, 51. Lat. laberis. Labile e caduco dalla memoria - cioè, che non si può tedere à mente. Par. 20, 12. Labore - fatiog. Pg. 23, 8. Per. 23, 6. è voce lutina. Amees - per ripsi, rival. In. 7, 16, 12, 12. Pg. 7, 71. Lacerto' - parte del braccio dal gomito alla ma-

no. prehádei undora per carrie muscoloba.

Laci - in vece di la. in rima. Fg. 24, 105. Laco - per lago. in rima. In. 20, 61. 25, 27.

Lacrimabile - lagrimevole. In. 6, 76.

In. 22, 72. Lat. lacertus.

Pg. 5, 84.

DELLE PAROLE E FRASI. 149
Lacuna infima dell' universo, chiama Dante
l'Inferno. Par. 33, 22.

Ladro alla sagrestia - cioè, della sagrestia. In:

24, 138.

Laggiù - per lo luogo di laggiù. Pg. 9, 54. Laggiùe - per laggiù. in rima. Par. 21, 101. Laggiuso - laggiù. Par. 2, 50.

Lagua - nome. aflizione, pena, travaglio. In-

32, 95.

Lago del cuora - concavità, seno del cuore. In. 1, 20.

Lagrimare - per deplorare. Pg. 23, 55. per dimandar con lagrime. Pg. 13, 108.

Lagrimato - per desiderato con lagrime. Pg.

10,35.

Lagrime d' incenso - cioè, gocciole. In. 24,

Lai - lamenti, voci dolorose e compassionevoli. In. 5, 46. Pg. 9, 13,

Lama - per vallone, pianura, campagna. In-

20, 79. 32, 96. Pg. 7, 90.

La maggior valle in che l'acqua si spenda ec. - cioè, il mare Meditarranao. Par. 9, 82.

La mi à conchiusa - cioè, me l' à conchiusa, dimostrata. Par 24, 24.

Lampa - per anima beata risplandanticsima.

Par. 17, 5.

Lancia Con la qual giostrò Giuda, chiama Dante il tradimento. Pg. 20, 73.

Lanciare - per ferire, passare il cuore, quasi con lancia. Pg. 7, 111.

Landa - pianura, prateria. In. 14, 8. Pg. 27, 98.

- Lapillo per gemma, pietra preziosa. e figuratamente, per anima beata. Par. 20, 16. è voce latina.

  Larghezza per larga e copiosa limosina. Pg. 20, 31. per liberalità. Par. 5, 10.
- Largire concedere, donare. In. 14, 92. Par. 23, 86. 24, 71. Largir di sè. cioè, comunicar sè stesso. Pg. 13, 69. Lat. largiri.
- Largito per concesso, donato. Pg. 11, 132. Par. 22, 118.
- Largo sustantivo. per larghezza. In. 19, 15. Larva - per maschera. Pg. 15, 127. Par. 30, 91.
- -Lasca sorta di pesce. Dante la pone per li Pesci, uno de' dodici segni dello zodiaco. Pg. 32, 54.
  - Lasso per infelice. In. 17, 78.
  - Lasso esclamazione di dolore, misero me, infelice me. In. 28, 140, e in altri luoghi molti. Il Petrarca n'è pieno.
- Latébra coll'accento acute sulla seconda sillaba. per nascondiglio. in rima. Par. 19, 67. 'è voce latina.
- Latente celato, nascosto. Par. 26, 52. è voce latina.
- Latino per ragionamento. Par. 12, 144.

  Latino per facile, chiaro, agevole. forse contrario di barbaro, strano. Par. 3, 63.

  Noi Lombardi in questo significato diciamo ladin.

LLE PAROLE E FRASI. 151.

- parlar latino proprio e signifi
d' alcuna oscurità o stranezza.

antivo. per parte. Par. 21, 24. per passo di libro. Par. 29, 40. iettivo. largo. In. 13, 13. Lat. la-

per dolersi con gridi. Par. 6, 74.

Lulto e servitù del vero e sommo Dio.

1, 111. ma qui in grazia della rima si
l'accento acuto sulla prima sillaba. è
l'reca.

olcissimo delle Muse - figuratamente, na poetica, facilità di comporre in ver-

ar. 23, 57.
- nel numero del più. in rima. per lo-

ri. Par. 19, 37.

tù c' a ragion discorso ammanna - la poa intellettiva dell' anima, o l' estimati-Pg. 29, 49. v. Ammannare.

vversario d' ogni male - Iddio, somma

ntà. In. 2, 16.

unque - là ovunque. Pg. 25, 98.

70 - di sapore aspro e astringente. In. 15, 5. Sopra questa voce, e intorno a ciò che on essa volle esprimer Dante, è da vedere i discorso 84. della 1. centuria del dottissino abate Anton-María Salvini.

e bianche e le vermiglie guance - in questo luogo il secondo le soprabbonda; non dovendosi intender altro che le guance dell' Aurora prima bianche, e poi vermiglie. Pg. 2, 7.

Lega - per qualità e mistura di metallo. Par. 24, 84. ma qui figuratamente. Lega suggellata. per metallo coniato, o moneta. In. 50, 74. Lega - per numero di miglia. Pg. 15, 121. Legame - per difficoltà. Par. 32, 50.

Legare - E quel di lei a lei lasciò legato. cioè, legò il carro alla pianta con un ramo della stessa pianta. Pg. 32, 51.

Legarsi per fede ad alcuno - cioè, promettere in parola d' nomo da bene. Pg. 16, 52. Leggeramente - leggermente. In. 18, 70. Leggers - per dire ad alta voce. Pg. 25, 85. per

ispiegare pubblicamente qualche scienza od arte. Par. 10, 137. Leggiavamo - leggevamo. In. 5, 127. Leggiero - per facile. Pg. 8, 21. 17, 7.

Legista - per legislatore. In. 4, 57. Legno - primo legno del carro. cioè, il timone. Pg. 32, 24.

Legno diletto d' Apollo - cioè, l' alloro. Par. 1, 25.

Legno indico - forse una sorta di legno stramiero, di cui servonsi i tiptori per colorire i panni; o deesi intender l'ebano. Pg. 7,74. I comentatori malamente intendono l'azzurro oltramarino; perchè questo colore si cava del lapislazzuli. Lei - per colei. Pg. 17, 19. 21, 25.

Lei - riferito a cosa inanimata. Pg. 5, 120. Lembo - propriamente, estremità della veste. In. 15, 24. Pg. 27, 30. per concavità di val-

Ione. Pg. 7, 72. cost il Landino.

Lena - respirazione, respiro. In. 1, 22. Pg-4, 116. Lena del polmone. In. 24, 43.

Leno - per fiacço, debole, mite. in rima. Par. 28. 81. dal latino lenis.

Leuto lento - pian piano, a hell' agio. In. 17, 115. Pg. 28, 5.

Leone - per questo animale viene intesa dal Poeta nostro la superbia e l'ambizione, o sia il desiderio degli enori. In. 1, 45.

Leone - arme del regno di Castiglia. Par. 12, 54 v. Castiglia, nell' Indice delle Storie.

Leouino - di leone. In. 27, 75.

Leppo - coll' è stretta. fiamma che s'apprende in materie untuose, onde poi n'esce fetore. In 30, 99. Lat. nidor.

Lércio - lordo, sporco. In. 15, 108,

Leso - offeso. Lat. laesus. In. 13, 47.

Lesso - addiettivo. lessato, bollito. In. 31, 135.

Letane - processioni o supplicazioni che si fanno tra' Cristiani, nelle quali si cantano le litanie, cioè le preci. In. 20, 9.

Letargo - per obblivione, dimenticanza. Par.

33, 94.

Letizia - per anima beata. Par. 9, 67. per lume. Par. 21, 56. 26, 135.

Letiziare - aver letizia, giqire, giubbilare. Par. 3, 54. 9, 70.

Lettere mozze - per abbreviature, cifre. Par. 19, 134.

Letto - per suolo, fondo. In. 14, 9. Letto delle piante. pel suolo che si calpesta. Pg. 12, 15.

Letto piano - per superfizie piana. Par. 30, 3.

33, 67. Levarsi – per andere in alto, detto di balzo d

Levarsi - per andare in alto. detto di halzo di montagna. Pg. 24, 120. Levarsi e surgere. detto d' un colle. Par. 9, 28. In simil guisa il Petrarca nel sonetto 10. attribuì alla colonna il cammino, cioè l'andare in suso; la qual forma di dire molto hella e poetica, non à gran tempo, a torto fu ripresa. Anzi la colonna si dice in lingua greca, ziuv; e Varino Camerte nel suo Lessico ne deduce l'origine and no ziav nel avieva es ul os, dall'andare e levarsi in alto. ora questo è il camminare delle colonne.

Leve - per levi. in rima. Pg. 25, 39. Levorsi - levaronsi. in rima. In. 26, 36. 33, 60.

Levre - lepre. In. 23, 18. Lezzo - puzzo. In. 10, 136.

Li - articolo. li parenti. per i parenti. In. 1, 63. e somigliantemente, in molti altri luo-

68. e somigliantemente, in molti altri luo ghi.
Li - per loro. In. 20, 14.

Li - avverbio. per allora. Pg. 20, 64. Libello - libro picciolo, libretto. Lat. libellus. Par. 12, 135.

lus. Par. 12, 135. Libente - che opera volentieri. Lat. libens.

Par. 25, 65.

Liberamente - per liberalmente con liberali

Liberamente - per liberalmente, con liberalità. Par. 33, 18. DELLE PAROLE E FRASI. 155

Libero è qui da ogni alterazione - cioè, qui non à luogo l'alterazione. Pg. 21, 43.

Libito - ciò che piace. Lat. quod libitum est. In. 5, 56. Mi facea libito. cioè, mi rendeva caro. Par. 31, 42.

Libro che 'l preterito rassegna, chiama Dante la memoria. Par. 23, 54.

Lici - per lì, là. in rima. In. 14, 84. Pg. 7, 64.

Licito - lecito. In. 5, 56. Pg. 6, 118. 7, 41. 26, 128. Par. 1, 55.

Lieto - per felice, beato. Par. 1, 126.

Lieto d'acque e di fronde - cioè, vago, ameno per le fonti e per gli alberi. In. 14, 97.

Lieve - per facile o men faticoso. In. 28, 60. Pg. 1, 108. Par. 24, 37.

Lievemente - per facilmente, senza noia. Par. 21, 116. per soavemente. Par. 26, 18.

Lievi - levi, dal verbo levo. Par. 33, 67.

Limbo - luogo d' Inferno, ove molti teologi tengono che stiano l'anime de' bambini morti senza battesimo, e quivi patiscano solamente la pena del danno. Dante ripone in questo luogo anche i Gentili ch' esercitarono gli uflicj delle virtù. In. 4, 45. Limbo dello 'nferno. Pg. 22, 14.

Limo - fango. In. 7, 121. figuratamente, per carne umana; essendo stato formato Adamo

del fango. Pg. 17, 114. Lat. limus. Linci - avverbio. di quivi. Pg. 15, 37.

Lingua - per palato. Par. 27, 131.

Liquare -per manifestare, scoprire. Par. 15,

Liquor d' ulivi - olio. Par. 21, 115.

23.
Listare - seguare o fregiar di lista. Par. 14, 115.
Litare - sacrificare. Par. 14, 93. è voce latina.
Littorano - nato in lido o spisggia di mane.

Par. 9, 88. Locato - per aituato, collocato. Par. 28, 20. 32, 74.

Locusta - cavalletta, spezie d'insetto notissimo. Pg. 22, 151.

Loda - nome. per lode. In. 2, 103. Pg. 20, 36. Par. 10, 122. 30, 17.

Lodo - nome. per lode. in rima. In. 3, 36.

Lodoletta - picciola lodola. Par. 20, 73.

Loglio - il loglio Si lagnerà che l' arca gli sia tolta. perchè non sarà riposto ne' granai,
ma niuttosto abbruciato. Par. 18, 110.

ma piuttosto abbruciato. Par. 12, 119.
Logoro - sustantivo, per istrumento fatto di cuoio e di penne, a modo d'un'ala, con che si richiama il falcone dalla sua caccia, girandolo e gridando. In. 17, 128. e figuratamente, per lo cielo, colla vista del quale Iddio tira a sè le persone; tolta la metafora dal falconiere. Pg. 19, 62.

Loico - logico, dialettico, che argomenta bene. In. 27, 123.

Lome - per lume. in rima. In. 10, 69. Longevo - di lunga vita. Lat. longaevus. Par. 18, 83. DELLE PAROLE E FRASI. 157

Lontanare - per allontanare. Pg. 33, 117. per durare, stendersi in lungo. In. 2, 60.

Lontano - avverbio. In. 10, 101.

Lontra - animal rapace che vive ne laghi, e si

ciba di pesci. In. 22, 36.

Louza - pantera, sorta d'animal salvatico che à la pelle di varj colori. In. 1, 52, 16, 108. per essa intende il nostro Poeta l'appetito de' piaceri disonesti.

Loquela intera - cioè, favella spedita com' è

quella degli adulti. Par. 27, 134.

Loto - fango. In. 8, 21. Lat. lutunt.

Luce - per occhi, vista. Par. 21, 30. per stella. Par. 2, 145. per beato spirito. Par. 6, 128. 20, 146.

Luce ed amore - per lo cielo Empireo, dove la beatitudine consiste in vedere ed amar

Dio. Par. 27, 112.

Lucente, chiama Dante il Padre Eterno. Par. 13, 56.

Lucerna - per luce. Par. 8, 19.

Loicerna - intesa per la grazia preveniente. Pg. 8, 112.

Lucerna del mondo, chiama Dante il sole. Par. 1, 38. 4. il Salvini, a carte 183. della 2. centuria de' suoi Discorsi Accademici.

Eucerna sacra - per anima beata. Par. 21,

Lacerine - per occhi. In. 25, 122, per anima beate. Par. 23, 28.

Luce viva - per la divina Sapienza, il Figliuo-

to di Dio. Par. 13, 55.

Edici - per occhi. Par. 22, 126.

Lucido - per diafano, trasparente. Pg. 15, 69.

- 22, 28. è voce latina. Ludere - per dar segni di grande allegrezza. Par. 30, 10. è voce latina, Ludo - nome. cioè, giuoco. Lat. ludus. In. 22, 118, per ballo, danza, coro. Par. 28, 126. Lui – detto di qualche azione; come del dire. Pg. 24, 1. detto del giardino celeste. Par. 31, 98. Lui - per a lui. esser villano lui. In. 33, 150. Risposi lui. In. 1,81. Lui - per colui. Par. 2, 47. Lulla - parte del fondo della botte, che sta di quà e di là dal mezzule. In. 28, 22. v. Mezzule. Lumaccia - Iumaca. In. 25, 132. Lume - per anima beata. Par. 23, 110. 25, 13. e in altri luoghi. Lume - per scienza. Par. 13, 44. Lume altissimo della grazia divina - Par. 32, Lume di gloria, col quale i beati sono resi
  - capaci della visione di Dio Par. 14, 47, 48.
  - Lume di sotto dalla luna, chiama Dante la faccia di quel pianeta, che riguarda verso da terra, quando il sole la illumina. In. 26, 131.

Lume d' un sorriso - Par. 18, 19. Lumi della strada del sole - i segni dello zodiaco, per l'eclittica del quale il sole cammiua. Par. 26, 121.

DELLE PAROLE E FRASI. Lumiera - lume, spiendore. In. 4, 103. Par. 5, 130, 9, 112, 11, 16, Luna - per meso, o tempo dell' anno. Par. 27, 13a. Più lune, cioè, molte apparizioni della luna in più mest. In 33, 26. Lunari - per mest. Pg. 22, 36. Lunga - In. 9, 5. v. Menure a lunga. Lunghesso - accanto, accosto, rasente. Pg. 2, 10, 10, 27, Lungi al percuotere - cioè, lontano dal pereuotere, Par. 12, 49. Lango particella, lo stesso che lunghesso, rasente. Lat. secundum, propter. In. 15, 7. Par. 32, 130. Lupa - per questo animale sommamente ingordo, vuol aignificare il nostro Poeta l' avarizia. In. 1, 19. e in altri moghi. Lupienn - Iapi giovinetti. In. 31, 29. Lurco - goloso, bevitore, Lat. lurco. In. 17, Lustra - per covile di fiera, Par. 4, 127. Lat. lustram. Lustro - sustantivo. per lume, splendore. Pg. 29, 16, Par. 14, 68. Luttare - per querelarsi piangendo. Pg. 17, 38. Lat. lugere. Lutto - per istato degno di compassione. In-13, 69.

maneta di Gio-... neau. Par. 18, 9 j. ...a - mali, cattivi. In. 28, 135. 33, 16. Ma che - se non, salvo, eccetto, fuorchè. In. 4, 26. 21, 20. 28, 66. Pg. 18, 53. Par. 22, 17. Macigno - sorta di pietra durissima. In. 15, Macialla - strumento di legno per dirompero e nettare il lino. In. 34, 56. Macro - magro. in rima. In. 27, 93. Par. 25, 3. per ispogliato, svaligiato. Pg. 9, 138. Maculato - fatto a macchie, dipinto a macchie. In. 1, 33. 29, 75. è voce latina. Madre - nella madre. cioè, nell' utero mater-110. Par. 32, 60. Madre comune - per la terra. Pg. 11, 63. Magagna - menda, vizio, difetto. In. 33, 152. Pg. 6, 110, 15, 46. Maggio - per maggiore. In. 6, 48. 31, 84. Par. 6, 120. 14, 97. 26, 29. 28, 77. 33, 55. Maggiore - per primo. Par. 32, 136. Maginare - immaginare, lingersi colla fantasia. In. 31, 24. Magno - grande. Lat. magnus. In. 4, 119. Pg. 18, 98. 19, 63. Par. 9, 133. Mal - In. 31, 67. v. Rafel.

Maio - sorta d'albero alpino. ma preso dal Poeta nostro per qualunque pianta. Pg. 28, 36.

Maladizione - maledizione. Pg. 3, 133.

Malaoth - parola ebraica, che significa regni, o de' regni. Par. 7, 3.

Malcreato - per malnato, infelice, sciagurato.

In. 32, 13,

Male - per malo, cattivo. Pg. 17, 95.

Male - avverbio. cioè, con danno. fu. 9, 54. Pg. 4, 72.

Mal governo - cioè, scempio, uccisione. In.

27, 47.

Malignamente - cioè, con discortesia. Pg. 17, 60.

Maligno aere - cioè, tempestoso. In. 5, 86. Maligno campo - cioè, brutto, spaventevole; ovvero sterile. In. 18, 4.

Maligno terreno - cioè, sterile. Pg. 39, 118.

Maliscalco - per uomo molto principale, se-

gnalato e famoso. Pg. 24, 99.

Malizia - per qualità nociva dell' aere. In. 29, 60. Parimente Virgilio, nell'egloga 7. al verso 57. così cantò: Aret ager: vitio moriens sitit aeris herba.

Mal mondo - per lo 'nferno. In. 19, 11.

Malnato - per infelice. In. 30, 48.

Mal per Tolommeo - cioè, con danno di Tolommeo. Par. 6, 69.

Mal tolletto - mai tolto. Par. 5, 33.

Malvagio cammino - cioè, aspro, difficile. In. 34, 95.

Mal volere, chiama Dante il Demonio. Pg. 5, 112.

Ind. del Volpi.



man ritto. In. 17, 31.

Manchi voti - croè, non adempiti. Par. 4 5, 14.

Mancia - per iscontro di gente che ci sal ci paghi il buon giorno con timpani e strumenti musicali. Par. 5, 66. Manc sta e buona, per incontro cattivo e fo: to. In. 31, 6.

Mancino - sinistro, In. 26, 126. A man cioè, a man sinistra, a banda sinistra

4, 10t.

Manco - sustantivo, mancanza, rompio Par. 3, 30.

Manco - addicttivo, per mancante, In 6. per imperfetto, difettuoso, Par. 8,

111. Mandria - per brigata . Pg. 3, 86. Così da; tichi Latini chismavesi grex un' inters pagnia di comici.

Mandriano - custodo della mandra, pa

Pg. 27, 82.

Manducare – mangiare. In. 32, 127. è ve

Mane - mattina. In. 34, 105. Par. 1, 4 8q. è voce latina.

Mane - da mane o da man, di mattini

Manere - rimanere, durare. Par. 29, 145. ce latina.

Manibus o date lilia plenis - orsù viz

DELLE PAROLE E FRASI. 163 te gigli a man piene. Pg. 30, 21. parole tolte dal 6. libro dell' Eneida di Virgilio, al verso 884. ma trasportate ad altro proposito.

Manicare - mangiare. In. 33, 60.

Manifesto - per manifestato. Pg. 26, 26.

Manna verace - per la sapienza celeste. Par. 12, 84.

Mano - per banda, parte. In. 7, 32. 9, 110.

Manso - per queto, mansueto. Pg. 27, 76. v. la 2. centuria de' Discorsi Accademici dell' ab. Anton-María Salvini, a carte 122.

Mantaco - mantice, strumento col quale si soffia nel fuoco. Pg. 15, 51. ma qui prendesi figuratamente per lo polmone che, a guisa di mantice, nella inspirazione si dilata e si gonfia, e nella respirazione si ristrigne e appassisce.

Manto reale di tutti i volumi del mondo, chiama Dante il primo mobile che, a guisa di mantello, cuopre tutti gli altri cieli infe-

riori. Par. 23, 112.

Maravigliare - per istupirsi, maravigliarsi. Pg.

28, 79.

Maravigliose grazie - ringraziamenti sopra ogni credere. ingentes, come disse Terenzio nell' Eunuco. In. 18, 135.

Marca - per paese, provincia, contrada. Pg.

19, 45. 26, 73.

Mare - il gran mar dell' essere. cioè, l' ampiezza immensa delle nature create. Par. 1, 113.

Mareggiare - ondeggiare. Pg. 28, 74. Maremma - campagna vicina al mare. In. 25,



Marito primo della povertà - detto dal 1 il Salvator nostro, il secondo poi fu s. cesco d' Assisi. Par. 11, 64.

Marsa – strumento rustico da radere il :

no. Iu. 15, 96.

Martellare - percuotere con martello; e fi tamente, tormentare, In. 11, 90.

Martirare - cruciare, tormentare. In. 26

Pg. 15, 109, 17, 132.

Maschio naso - cioè, grande, virile, ber mato, Pg. 7, 113. L'uomo guarnito d' naso era detto da' Greci yeuwes.

Masnada - per brigata, compagnia di gent

15, 41. Pg. a, 130.

Masso - sasso grandissimo, radicato in i Pg. 5, 70.

Mastino - cane grosso da guardia. In. 20 per tiranno crudele, In. 27, 46.

Mastro - maestro. In. 24, 16.

Matera - per materia, in rima, Pg. 18, 3; 29. faor di rima, Per. 1, 27.

Matre - per madre. in rima. in. 19, 115 Mattia - per mattezza, stoltezza, In. 20,

Mattinare - far la mattinata, cioè canti sonare in sul mattino, innanzi ie fin Aaturo - fiore maturo di tutte le sue foglie. per ordine di beati già pieno e compiuto.

Par. 32, 22.

Mazzerare - gittare alcuno in mare in un sacco legato, con una pietra grande; ovvero legate le mani e i piedi, con un gran sasso al collo. In. 28, 80.

Me - disser me, cioè, dissermi, dissero a me.

In. 23, 91.

Me - pronome soprabbondante. Pg. 16, 143. Me' - per meglio o migliore. In. 1, 112. 2, 36. 14, 36. 32, 15. Pg. 12, 68. 16, 125. 22, 74.

Par. 26, 79.

Me' - per più. Pg. 31, 43.

Meare - per trascorrere, passare. Par. 15, 55.

23, 79. è voce latina.

Mearsi - per procedere, derivare, Par. 13, 55.

Mee - me . in rima . In, 26, 15.

Melo - l' arbore che fa le mele. Lat. *malus*, pomus. Melo Che del suo pomo gli angeli fa ghiotti, chiama Dante Gesù Cristo e la sua gloria. Par. 32, 73.

Meloda - melodía, musica. Par. 28, 119.

Melode - meloda, melodía. Par. 14, 122. 24, 114.

Membre - membri, membra. in rima. In. 29, 51. Pg. 6, 147. v. il Salvini nella 2. centuria de' Discorsi Accademici, a carte 258.

Membruto - di buona corporatura, di grosse membra. In. 34, 67. Pg. 7, 112.



Menare gli occhi - per andar guardando ati no. Par. 31, 47.

Meno - syverbio, per non. Par. 16, 11.

Menrenti - cioè, menerenti, ti meneremo condurremo. Pg. 31, 109.

 Mensola - sostegno di trave o cornice ch' e dalla dirittura del piano ov' è affissa.

10, 13t.

Mente - per anima umana. Par. 32, 64.

memoria, In. 3, 13a.

Mente Di che tutte le cose son ripiene - ci il sommo Dio che tutto riempie colla immensità. Par. 19, 53.

Mente in che s' inizia il moto de' cieli e d stelle - cioè, Iddio, primo motore d' «

creata natura. Par. 18, 118.

Mente torta - cioè, offesa da furore. In.

Mentire - per ingannare, In. 19, 54.

Menti sante - cioè, gli angeli, le intellige celesti. Par. 32, 89.

Mentre che - finchè, fino a tanto che. In. 96. 13, 18. 17, 41. 33, 132. Pg. 20, 61. 1. 27, 63. Par. 23, 106. 25, 122.

Menzionare - far menzione, nominare. 15, 45.

DELLE PAROLE E FRASI. 16

Meraviglioso - maraviglioso. In. 16, 132.

Mercè - per merito. Par. 32, 73.

Mercede - per merito. In. 4, 34. Par. 21, 52. 28, 112.

Mergere - per affondare, deprimere. Pg. 19,

120. è voce latina.

Meridiano - il mar Mediterraneo Tanto sen va, cioè tanto si stende, che fa meridiano Là dove l' orizzonte pria far suole. Par. 9, 86. Per intendere questo luogo del Poeta nostro, convien sapere che quelli che abitano presso lo Stretto di Gibilterra, dove comincia il mare Mediterraneo, anno il loro orizzonte a Gerusalemmo, intorno a cinquemila miglia lontano da esso Stretto; ch' è quasi una quarta parte di tutta la circonferenza della terra. Chi dunque s' avanzerà dallo Stretto di Gibilterra fino alle spiagge di Palestina dov' è Gerusalemme, fin dove quasi arriva il Mediterraneo, verrà ad avere il meridiano dove prima avea l' orizzonte.

Meridiano - meridiana face. fiaccola risplemdente come il sole di mezzogiorno. Par. 33,

10. quì è metafora.

Meridiano cerchio - uno de' maggiori circoli della sfera armillare, che la divide in due parti eguali, ed è ugualmente distante dall' oriente e dall' occidente. Al qual circolo quando è arrivato il sole, fa mezzogiorno a tutti coloro che anno uno stesso orizzonte. Ma come sono innumerabili gli orizzonti, così parimente i meridiani. Pg. 2, 2.

Meridiano è tocco dal sole - cioè, è mezzogior-

no. Pg. 4, 138. v. Meridiano cerchio.



122 nobilissima che si dice ancora filosofia. Par. 24, 134.

tro. in questa maniera. In. 19, 89. per le parole che si cantano. Par. 28, 9.

Metro ontoso - per grido con besse e con pa-

role ingiuriose, In. 7, 33.

Metropolitano - vescovo della principal chiesa d'una provincia, il quale abbia sotto di sè altri vescovi suffraganei. Par. 12, 136.

Metter co o capo - dar principio. In. 20, 76. Metter compenso - per satollare, soddisfare. Par. 9, 19.

Mettere il viso in che che sia - cioè, guardare alcuna cosa. Par. 33, 132.

Mettere in arca - per accumular pecunia. Par. 8, 84.

Mettere in cura - per sollecitare. Par. 26, 21. Mettere in fuga i sospiri - In. 30, 72. v. Fuga. Mettere innanzi - per portar la vivanda in tavola; e figuratamente, proporre alcuna materia o quistione da studiare. Par. 10, 25.

Mettersi - ci mettemmo per un bosco. cioè, c' incamminammo. In. 13, 2. Così il Petrarca, nel cap. 1. del Trionfo d' Amore: Vago d' udir novelle, oltra mi misi. Mettersi oltre a fare che che sia. per avanzarsi in qualche cosa. Pg. 24, 61.

. Mettersi nel canto e nella nota - porsi a cantare insieme cogli altri. Par. 25, 109.

Metter voci - gridare. Pg. 19, 35. alla maniera de' Latini. Properzio, nella 7. elegía del 4. libro: Spirantesque animos et voccm misit.



supeut essa vista, che non potesse più nostrarsi, Par. 27, 74.

Mezzo - coll' è stretto, per bagnato d'acq

molle, putrido. In. 7, 128.

Mezzo cerchio del moto superno, chie Dante l' equatore, o sia il circolo equino: le che è posto in mezzo al tropico del C cro, e al tropico del Capricorno; fuor quali cancelli non esce il sole, girando p lo zodiaco. Pg. 4, 79-

Mezzodi - per l'equinozio, cioè quella stag ne che pareggia il di colle notti; il che i cade due volta l' anno, una in principio primavera, l' altra in principio d' autunr

In. 24, 3,

Mezzule - la parte di mezzo del fondo dinas della botte. In. 28, 22.

Milia - miglia. Par. 26, 78,

Milizia - per insegna di casato nobile. Pi · 16, 13c.

Milizia - *cigner milizia* . cioè , armar caval;

re. Par. 15, 140.

Milizia - l' una e l' altra milizia di Paradis cioè, gli angeli e l' anime de' beati. Par. 3

43. 31, 2, 4.

Milizia che Pietro seguette - i santi marti della chiesa primitiva. Par. 9, 141.



DELLE PAROLE E FRASI.

Milizia santa, fatta sposa da Cristo nel sa e suo-cioè, la compagnia de' heati, che trion-fa in Cielo, dopo aver militato quaggiù in terra. Par. 31, 2.

Millesmo - per millesimo, in rima. Par. 20,

129.

Millesmo del vero - la millesima parte della verità. Par. 23, 58.

Ministrare – eseguire i comandi, esercitar qual-

che ministero, Pg. 30, 59.

Ministro maggior della Natura - cioè, il sole che a una grandissima parte nella generazion delle cose. Par. 10, 28.

M' insegni - per insegnami. In 27, 101. Minugia - budelle, intestini. In 28, 25.

Minuzie de' corpi - que' minutissimi corpicelli che si veggono muoversi con somma velo-

cità ne' raggi del sole. Par 11, 114.

Miracolo - per donna di bellezza maravigliosa, qual era Beatrice. Par. 18, 63. Così il Petrarcà della sua Laura già morta, nel sonetto 268.: L' alto e novo miracol c' a' di nostri Apparve al mondo, e star seco non volse ec.

Mirare - per ammirare, maravigliarsi. Pg. 12,

66. 25, 108.

Miro - maraviglioso, mirabile. Par. 24, 36. 28, 53. 30, 68. è voce latina.

Miro - nota mira, cioè, canto mirabile. Par.

14, 24.

Mirra - lagrima o gomma d' un albero che nasce in Arabia, molto prezioso. In. 24, 111. Mirrare - ugnere con mirra che impedisco la corruzione; e figuratamente, conservare, e



il sistema di Tolommeo. Par. 30, 107.

Modicum, et non videbitis me; et iterum modicum, et vos videbitis me - cioè, passerà un poco di tempo, e non mi vedrete; e passerà un altro poco di tempo, e voi mi vedrete. parole di Gesù Cristo nel Vangelo di s. Giovanni, al cap. 16. Pg. 33, 10.

Modo - per condizione, foggia, qualità. In. 28, 21. 34, 50. per volontà, cenno, coman-

do. Pg. 29, 131.

Modo - tenere alcun modo. cioè, usar di fare che che sia. In. 3, 34.

Mola - macina da mulino. Par. 21, 81. è voce latina.

Mola - per ruota o corona di persone che danzino. Par. 12, 3.

Molle - per facile e condiscendente. In. 19,86. Moncherini - estremità delle braccia, tagliate via le mani. In. 28, 104.

Monco - senza mano, o con mano storpiata. figuratamente, farsi monco. per isvanire, dileguarsi. In. 13, 30.

Mondi, chiama Dante i tre regni spirituali da

lui descritti. Pg. 5, 63.

Mondiglia - feccia, parte inutile che si leva dalle cose le quali si purgano. In. 30, 90.

Mondizia - purità. Pg. 21, 61.

Mondo - questo mondo. per l'emisperio nostro. Par. 30, 2. per lo Purgatorio. Pg. 26, 131.



Mondo pulcro - il Cielo, il Paradiso. In 58. v. Pulcro.

Mondo seuza gente - cioè, disabitato. In.

117.

Moneta - figuratamente, per la fede. Par. 84.

Moneta sanza conio - per indulgenze fale

senza autorità. Par. 29, 126.

Monetiere - chi falsifica la moneta. In. 124.

Monimento - per sepolero. In. 9, 131. Monistero - monasterio. Pg. 18, 122.

Montar per lo raggio divino - ascendere a c templar la Divinità. Per. 3: , 99.

Monte che si leva più dall' onda, chi Dante il monte del Purgatorio, ch' egli ge superare tutti gli altri in altezza. 26, 139.

Monte del Purgatorio - Par. 15, 93, 17,

137

Monti, chiama Dante gli appostoli. Par.

38.

Mora - nome, per monte di sassi, Pg

Moralità - per dottrina morale, Pg. 18, 6; Mordere - per turmentare abbruciando.

27, to.

Mordere - Con quanti denti questo ame

morde. cioè, quanti motivi à l'amore che t'infiamma. Par. 26. 51.

Morire - muore il lembo. cioè, termina, sparisce, lascia d'esser lembo. Pg. 7, 72.

Morisse - per morissi in rima. În. 5, 141.

Mormorare - per parlar coperto, o fra' denti. Pg. 24, 47. per nominar sotto voce. Pg. 32, 37.

Morso - sustantivo. per istimolo. Par. 26, 55. Morso dell' unghie - per lo grattare. In. 29,

Mortá' - per mortali. Pg. 13, 144.

Mortai - mortali. Par. 5, 129. 15, 42.

Mortale - il mortale. sottintendi, corpo. Pg. 26, 60.

Morta poesía - che tratta del regno de' morti; cioè, dell' Inferno: e perciò tetra, malinconica. il Petrarca nel sonetto 16.: Tacito vo; che le parole morte Farian pianger la gente. ovvero, abbandonata, tralasciata per lunghissimo tempo; colpa de' Barbari che innondarono l' Italia negli ultimi anni dell' imperio romano, e distrussero tutte le belle arti. ma la prima spiegazione ci sembra la vera. Pg. 1, 7.

Morta scritta - cioè, lettere di colore oscuro e

funebre. In. 8, 127.

Morti veri, chiama Dante i dannati. Pg. 23,

Mossa neve - cioè, neve caduta da cielo. Pg. 29, 126.

Mosson - mossero. Pg. 4, 122.

Mosterrà - mostrerà. Pg. 1, 107.

Mosterrolti - tel mostrerò. In. 32, 101.



Mulo per bastardo, In. 25 PRASI Mulo per Dassarao, in. 24, 125, Mungere il respiro, affannare, fiaccara, in per per la lena del polmone. Per Dungere interfer to lena del polmone. Per le lagrine, frare il pianto da. 1evare il respiro, allannare, haccare, lu. 2. Mungere il pianto da. Gli Occhi In. 12 derime trame il pianto dal sembianza per la la sembianza per la la dieta, di loverchio digiono. Po Munger Via in semonanza per la direta, distano, Per Lat. munus, Par. 14, 21, 17: unto di che che sia - per tolto, catratto, Par. Buto or per muoversi di luogo, dipartira, 17. Pe niettersi in camanaga di luogo, dipartirsi, 17, Pg. mettersi in cammino, in, 2, 67, 18, 17, Pg.

vanzarsi Piede nel hene appreso cioè, a.

G. Biu e più nella coentaione del hene. Par. 5 D.

Movere i Piedi colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla Chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla chiesa - cioè sentire co
accompany de la colla chiesa - cioè sentire chiesa - cioè sent the sentono i Cattolic, essere ortodosso. Par. S. 23.

Nover la pouna per der materia e cagione trare (abbricare St. 19) (10)

in marine Cemple Che si mure de Trate

See to the market temple the st mare as the state of the che fu stabilità con insigni miracoli, e col The In Figure con Insign mildcon, and in the control of the contro Dedisca sparen ne maruri l'ar. 18, 122.

Dedisca il Italia lo Pa, che separi, ed im.

22, 36, 52, 12, 122. Dediaca il tralisito Porta, che sapari, eu sanatinenta nel annello, 32, 30, par 32, 30, Petrarca Parimente 37 30 l'ar anno manadamental nuro e mesco! tot i diato in pedimento i muro e messo di acolo ! Ind. del Volps. del stupido



Mutarsiin sé – per voltarsi, detto di sci

che marci. Pg. 32, 21,

Muto - nome, aspettar le novelle dal n cioè, bramare che gli siano spiegate q cose che per la loro sublimità non si p no spiegare. Par. 10, 75.

Muto - mute potenzie, chiama Dante q dell' anima vegetativa e sensitiva, do morte dell' nomo; che allora non si rid

no all' atto. Pg. 25, 82.

Muto d' ogni luce - cioè, escurissimo, per la figura che da' Greci è chiamata catao sis, cioè abusione. In. 5, 28.

## ${f N}$

Nanna - voce delle balie quando cullar bambini, procentano d' addormentargli 23, 111,

Nardo - pianta indiana odorifera. In. 24, Nasetto - per uomo di picciol naso. Pg. 7,

Nastro - per continuazione di raggio, figu

mente. Par. 15, 22.

Nasuto - ben fornito di naso. Pg. 7, 124. Nato - per figliuolo, alla maniera de' La In. 4, 59, 10, 111. Par. 22, 142, a per

cellino di nido. Par. 23, 2.

DELLE PAROLE E FRASI. er natio, In. 23, 48, a - navigare. In. 21, 10. Pg. 1, 131. ticella riempitiva o enclitica come dii Greci, per le vene vane, cioè, va a. Pg. 25, 43. e così in altri luoghi. 'archi nell' Ercolano, a carte 193. o - coverto di nebbia, caliginoso. Lat. rsus . In. 4, 10. - per necessita. Par. 13, 98, 99. per ario. Par. 3, 77. è voce latina. a fa esser veloce la Fortana – dipenanche gli accidenti che paiono a noi ti, dalla indeclinabile provvidenza di In. 7, 89. M. Tullio, nelle sue Qui-Accademiche a M. Varrone, scrive che tichi filosofanti chiamavano qualche Dio col nome di Necessità: Quam idest Deum) interdum Necessitatem ant, quia nihil aliter esse possit, atb ea constitutum sit: inter quasi faet immutabilem continuationem ordiinpiterni. tato - per necessario, ingiunto di neà , cioè cou obbligo indispensabile. Par. crivesi in vece di në particella negatiuando seguita vocale. Pg. 4, 102. cioè, fra gli Dei. Pg. 15, 98. - niente. Par. 4, 74. ma non m' assale - questa doppia nei maggiormente niega. In. 2, 93. Cost lio , nell' egloga 5. : Nulla neque ammena ut quadrupes, nec grammis attigit her-



rg, 17, our Ne la - per nella, in rima. Pg. 17, 55. Nella chiesa Co' santi, e in taverna co' toni - maniera di proverbio, che dinoi

versi l' nomo savio accomedare a' luog tempi, e alle circostanze. In. 22, 14.

Nella madre - cioè, nell' utero materno. 32, 6g.

Ne lo - per nello, in rima. Par. 11, 13. Neque nubent - e non si emmoglierenno to di Gesù Cristo nel Vangelo di s. Ma al cape 22, vers. 30, per dare ad inter che in Paradiso non vi saranno più nè

Nequizia – malvagita, Par. 4, 69, 15, 14: desiderio ingiusto, a discordante dalla

na volonta. Par. 6, 123.

riti ne mogli. Pg. 19, 137.

Nerbo - nervo, o vigere. In. 21, 36. Nerbo del viso - vigore o forza degli occhi

9, 73.

Nervi mal protesi - per parte del corpo ve gnosa, male usata. In. 15, 114. Così Ora nell' oda 12. degli Epodi:

Cujus la indomito constantior ingulne nei Ouam nova collibus arbor inhaeret.

Nescio - per ignoranta, che non sa. Lat. scius. Par. 26, 74.

Nicchiarai - dolerai e rammaricarai con sommessa, alla guisa che fanno le de quando cominciano a sentire i dolori del parto. In. 18, 103.

Nidio - nido. In. 15, 78.

Nido - fare il nido. per alloggiare. Pg. 20, 131.

Nido - per luogo proprio d'anima beata. Par. 18, 111.

Nido di Leda - per lo segno de' Gemini. Par. 27, 98. v. Leda, nell' Indice delle Storie.

Niego - far niego. per negare. In. 26, 67. Pg. 25, 33. v. Nego.

Niente - di levarsi era niente. cioè, in vano tentavano di levarsi. In. 22, 143.

Nigri - per negri. in rima. Pg. 33, 110. è voce latina.

Nitido - netto, pusgato. Lat. nitidus. Par. 3,

No' - noi. Pg. 5, 52.

i

Nobilità - nobiltà. Par. 7, 78. Lat. nobilitas.

Nobilitate - nobiltate. In. 2, 9.

Nocchio - nodo. In. 13, 89.

Noce - per quella parte della balestra, dove s'appicca la corda quando si carica. Par. 2, 24.

Nodo - per difficoltà. Pg. 24, 55. Par. 28, 58. per misterio, o visione misteriosa. Pg. 29, 133. per la macchina del mondo. Par. 33,

Noiare - annoiare, rincrescere, dispiacere, dar molestia. e s' adopra col terzo e col quarto caso. In. 23, 15. Pg. 9, 87. Par. 9, 35, 98. 14, 18.

Nol vi dice - non vel dice. Par. 14, 10. Temendo no 'l mio dir gli fusse grave. cioè,



\_.on sarria, che non potesse - cioè, potrebbe.

Pg. 7, 51.

Non, si est dare primum motum esse - cioè, non dimandò a Dio Salomone, se convegna concedersi o darsi che ci sia il primo moto, o pure se i movimenti procedano da una serie d'infinite cagioni. Par. 13, 100.

Nosco - in compagnia nostra, dal latino no-

biscum . Pg. 22, 106.

Nostra Donna - cioè, nostra Signora; per la Beata Vergine. Par. 21, 123.

Nostra labbia - per aspetto o figura umana, In,

25, 21.

Nostrale - domestico, all' usanza del nostro

paese. In. 22, 9.

Nota - per accento, suono, voce, grido. In. 5, 25, 32, 36, per ricordo scritto. In. 20, 104, 32, 93.

Notare - per accennare, significare. Pg. 6, 93. per cantare secondo le note musicali. Pg.

30, ga.

Note - per macchie. Pg. 11, 34. per parole o rime. In. 16, 127.

Note - verbo, per noti, in rima, Is. 11, 101, Par. 13, 103.

Noto di fama - cioè, per fama. Par. 17, 138. Notricare - nutrire. Pg. 16, 78.

Notte ultima - per la fine del mondo. Par. 7,

Novella - per ragionamento. In. 25, 38.

Noveliamente - per a' giorni nostri , o negli ultimi tempi. Pg. 20, 51.

Noverca - madrigna. è voce latina. Par. 16, 59, quì, figuratamente, contraria, avversa.



tico. Pg. 28, 76. per ignoto. Par. 9, 22. per insolito, maraviglioso. Par. 33, 136.

Nuovo augelletto - per quello che non à messe ancora le penne interamente. Pg. 31, 61.

Nuovo di compagnia - per chi à nuovo compagno. In. 23, 71.

Nuro - per nuora. in rima. Lat. nurus. Par. 26, 93.

## 0

O - esclamazione di maraviglia. Pg. 5, 27.
Obbediendo - obbedendo. Par. 7, 99.
Obbietto - oggetto. Par. 33, 103.
Obbietto comune, chiama Dante il desiderio di sapera, comune a tutti gli nomini, così

di sapere, comune a tutti gli uomini. così spiega il Vellutelle. Pg. 29, 47.

Obblico - obbliquo, contrario di retto. Par. 10, 14. v. Zodiaco, nell' Indice secondo.

Occaso - occidente. Pg. 30, 2.

Occhi - per vista. togliere gli occhi. per impedire il vedere. Pg. 15, 145.

Occhiaia - cassa dell' occhio, sito dove sta riposto. Pg. 23, 31.

Occhi del cielo, chiama Dante Apollo e Diana, cioè il sole e la luna. Pg. 20, 132.

Occhi della mente - cioè, l'intelletto. Pg. 33,

Occhio-sovra 'l sol non fu occhio c' andasse. cioè, che vedesse mai cosa più risplendente del sole. Par. 10, 48.



fora dali' incenso che si abbrucia ne' sa fizi. Par. 30, 126.

Offensa - per colpa, peccato. Par. 4, 108. Offenso - per offese, participio. in rima.

5, 109.

Offensione - offesa, danno, scempio. In 66, 21, 61, per peccato. Pg. 17, 82. Offenso - offeso. Pg. 31, 12, Par. 17, 52.

offensus.
Offerere - offerire, sacrificare, dar culto a l

Par. 5, 50, 13, 140.

Offerirsi dinanzi agli occhi - cioè, preser

ei. In. 1, 62.

Offese di ciò - peccò in ciò. Pg. 26, 76. Offeso sembiante - cioè, cruccioso. In.

Oggimai - omai. In. 34, 32, Pg. 16, 127. O lasso - oimè. In. 5, 112.

Olezzare - mender odore. Pg. 24, 146.

Olimpo - per lo Cielo. Pg. 24, 15.

Olire - mandar odore. Lat. olere. Pg. 28. Olivo - per segno di pace. Pg. 2, 70.

Oltracotanza - per arroganza insoffribile.

9, 93.

Oltracotato - per arrogante, di superbia in lerabile. Par. 16, 115.





Omero - coll' accento acuto sulla prima sillaba. spalla. Lat. humerus. In. 17, 42. Pg. 16, 9.

Omicide - per omicidi. In. tt, 37.

O M O leggesi nel viso degli uonini - perchè le due tempie fanno le due gambe laterali dell' M, e il naso quella di mezzo; gli occhi poi fanno i due O. Pg. 23, 32. Queste sono di quelle cose che la poesía abborrisce, non essendo capaci d'alcuno ornamento. v. Orazio nell' Arte Poetica, al verso 149.

Omore - per umore. In. 30, 53. così sempre il volgarizzator manuscritto di Palla-

dio.

Oncia - per minimo spazio di cammino; cioè, quanto è lungo il dito grosso della mano. In. 30, 83.

Onda - per mare. Par. 26, 139.

Onde – particella. per di cui. In. 2, 25. 32, 14. Pg. 21, 2. in luogo di per cui, o in cui. Pg. 25, 1. in significato di perchè. Pg. 6, 136. Par. 8, 55.

Ondeggiar del santo rio, chiama Dante le parole di Beatrice, che aveano sciolte le sue quistioni; chiamando poi fonte essa Beatri-

ce. Par. 4, 115.

Onestato - pien d' onestà. Pg. 29, 135.

Onesto parlando - cioè, onestamente, gentilmente. In. 10, 23. DELLE PAROLE E FRASI. 189 ...za - onoranza, onore, riputazione. In. 26, 6.

Onrata impresa - cioè, onorata, onesta. In.

2, 47.

Onrato - onorato, degno d'onore. In. 4, 76. Pg. 8, 128.

Onta - ingiuria. all' onta. cioè, a dispetto. In. 32, 110.

Ontoso - ingiurioso: In. 7, 33.

Operare ogni arte - cioè, adoperare, usare o-

gni arte. Pg. 28, 15.

Opere a che Natura Non scaldò ferro mai, nè battè ancude - cioè, i miracoli operati dalla divina onnipotenza, che oltrepassano le ristrette forze della Natura. Par. 24, 101.

Opimo - abbondevole, fornito a dovizia, adorno. Lat. opimus. Par. 18, 33. 30, 111.

Oppilazione - per morbo caduco, o altro accidente che nasca da ragunanza d'umori per li quali vengano ad oppilarsi e serrarsi le vie degli spiriti. In. 24, 114.

Opposito - avverso, posto all' incontro. Lat.

oppositus. Pg. 2, 4.

Oppressura - oppressione. Pg. 6, 109.

Opra - per fabbrica. Par. 31, 34.

Ora - nome. per tempo, stagione. Pg. 2, 93. Perder l' ora. cioè, il tempo, l' occasione, l' opportunità. In. 13, 80. Fresos smeraldo in l' ora che si fiacca. cioè, allora quando viene spezzato. Pg. 7, 75:

Ora prima - per le sei prime ore del giorno. così ora seconda, per le sei seconde. Par.

26, 141.

Orare - per adorare. In. 19, 114.



Ordigno - per artifizio, o cosa fatta con ar zio. In. 18, 6.

Orezza - per venticello, auretta. Pg. 24, 1 Organace - organizzare, formare gli organi corpo dell' animale. Pg. 25, 57, 101.

Organi del mondo, chiama Dante le creat superiori ed inferiori, maneggiate dalla vina provvidenza. Par. 2, 121. v. il Salvi a carte 99. della 2. centuria de' suoi Disc si Accademica.

Originame a - fiamme d' oro . Par. 31, 127. pra questa parola è de veders: la nota d

Accademici della Crusca.

Oriente - circonscritto, Par. 31, 124. Originare - dedurre l' origine. In. 20, 98. Orivolo - strumento che misura l' ore. I horologium, Par. 24, 13.

Orizzon - in rima, orizzonte, Pg. 4, 70. . Orizzonta - per orizzonte, in rima. Iu.

t 13. v. Orizzonte .

Orizzonte - uno de' maggiori cerchi della ra armillare, il quale separa l'emisperio periore dall' inferiore prendesi ancora quella circonferenza che termina d' ogni j te la nostra vista. Par. 29, 3, 31, 119.

Orma - per segno impresso nella fantasia.

17, 21.

Orme - per piedi. In. 25, 105. Nello ste significato usarono di dire i poeti lat AROLE E FRASI. 191 illo, in quella elegía dove inlare la Chioma di Berenice, dilelle celesti costellazioni, così

ıam me nocte premunt vestigia

to dal Sanazzaro nell' egloga 5. lia, dove piange la morte d' An-

i vestigj santi
hi le stelle erranti.
onoranza, onore. In. 4, 74.
- onorevole, magnifico, splendido.
2. Pg. 22, 143.
per orribili. Pg. 3, 121.
orsacchio, picciolo orso. Lat. ursae
s. In. 19, 71.

l'ortica del pentere. cioè, lo stimopentimento. Pg. 31, 85.

per oriente. Pg. 30, 2. per nascimento mo. Par. 11, 55.

attolico - cioè, la santa chiesa cattolica.
12, 104.

iell' Ortolano eterno - per l' universo. 26, 64.

lano eterno - Iddio; stando sulla metafora ll' orto. Par. 26, 65.

a - quella corda che si lega nel capo delantenna del navilio, da man sinistra. da rza. da man sinistra. Pg. 32, 117. v. Pogria.

sanguis meus, o super infusa Gratia Dei! sicut tibi, cui Bis unquam Coeli janua re-clusa! - cioè: O sangue mio, o grazia di Dio



Osanna, sanctus Deus sabaoth, Supe strans claritate tua, Felices ignes ha malaoth - cioè: Salva, ti prego, o santo degli eserciti, illustrendo di sopra colli chiarezza, i felici fuochi, cioè i benti i ti, di questi regni. Par. 7, 1.

Osbergo - nebergo, coratza, In. 28, 117. Oscuro - posto avverbialmente, esser nos oscuro, cioè, in maniera dispregevole.

30, tol.

Oso - per audace, superbo. Pg. 11, 126.

Ospizio - per palagio, corte di gran princ

<sup>10</sup>, 15, 64,

Ossame - gran mucchi d' ossa. In. 28, 15 Ostante - per cosa che osti, e impedisca il dere. Par. 31, 24.

Octello - albergo, magione. Pg. 6, 76. Par. 132. 21, 129. per lo corpo amano, albe

dell' anima. Par. 8, 129.

Otta - nome, ora, in, 21, 112.

Ottuso - rintuzzato, opposto d' acuto, per

co ingegnoso. Par. 24, 96.

Ottuso - due angoli ottusi, cioè maggiori i l'angolo retto, non possono stare in un tri golo. Per. 17, 15, LLE PAROLE E FRASI. Tacer, che dire - intende il embra spettanti alla generazione, mente non si possono nominare

lor nome. Pg. 25, 43.

ta ogni ubi e ogni quando - cioè, sale tuttochè sia immenso ed eterimeno il fonte d'ogni luogo e d'o-

Par. 29, 12.

, azione. In. 13, 51, 16, 59. Par. 106. per fabbrica. Par. 26, 125. forza, virtà . Pg. 30, 109. rare. Pg. 25, 55, 27, 108.

per ricenciliato. Pg. 5, 56. chiamato Apollo dal Poeta nooggia de' Latini. Par. 1, 28. or di famiglia - cioè, Adamo. Par. Maggiore .

bel puese là dove 'l si suona, cioè, vo per affermare si usa la partidifferenza d'altre nazioni . In.

o, chiama Dante i cieli. Par. 7,

Paganesimo, profana religione de M. 20 , 125. mericamente, per dubbio. Par.

Velpi .



Li, facendolo girare con una sferza. P

15, 42.

le Palle dell' oro - insegna forse di famig nobile fiorentina. Par. 16, 110. I comet tori passano questo luogo sotto silenzio. Palma - per segno di vittoria. Par. 9, 121

Palma - per segno di vittoria. Par. 9, 121
Palma - Le palme, cioè le mani, del Salva
re, conficcate alla croce, ottennero la g
vittoria sopra 'l Demonio e 'l peccato. E
9, 123.

Palude - in genere mascolino . Pg. 5 , 82. F

9,46

Pana o pania - per pegola, pece. In. 21, 1 Pandere - manifestare. Par. 15, 63, 25, 20 voce latina.

Pano – per li sacramenti di chiesa santa. F

18, 129

Pane degli angeli - per la contemplazione de le cose divine. Par. 2, 11.

Panno - venire a' panni, per camminare .

presso chi che sia. In. 15, 40. ape - voce latina, significante ammir.

Pape - voce latina , significante ammirazio:

Papiro - per carta; così detta, perchè anti mente si faceva d' una pianta egizziana medesimo nome. In. 25, 65. DELLE PAROLE E FRASI. 195
Pappo - voce puerile, che significa pane. Pg.
11, 105.
Par - in luogo di pari, verbo. Pg. 24, 40.
Paralleli archi - cioè, egualmente distanti in

Parcere - perdonare, rispiarmare. Par. 23, 69. è voce latina.

ogni lor punto . Par. 12, 11,

Parco all'andar su - cioè, pigro. Pg. 11, 45. Pare - neme. in rima. per pari. Par. 13, 89. Parecchio - per pari, simile. Pg. 15, 18. è vo-ce disusata.

Pareggiare - per agguagliare. Par. 21, 90. Pareggiare i suoi passi con quelli d'alcun altro - Pg. 17, 10.

Pareggiarsi - accordarsi, convenirsi, agguagliarsi. In. 23, 7.

Pareglio - que' raggi che si veggono intorno o vicino al sole, per li quali ci sembra talvolta di veder più soli dal greco παρήλιος.

Par. 26, 107, 108. Sopra questa voce, nel significato che Dante la prende, è da vedere la nota degli Accademici della Crusca.

Parémi - pareami. Pg. 20, 148.

Parén - parevano. In. 19, 16. Pg. 7, 84. 12, 67. 19, 46. 20, 30.

Parente – per genitore e genitrice. Lat. parens. In. 1, 68. 2, 13. 4, 55. Par. 32, 78. Così il Petrarca nella canzone, Italia mia:

Non è questa la patria in ch' io mi fido, Che copre l' uno e l' altro mio parente!

Parenti primi - cioè, Adamo ed Eva, primi autori dell'uman genere. Par. 7, 148.

Parere - verbo. per apparire, darsi a vedere. In. 18, 117. 26, 33, 28, 26. 29, 42. 33, 134.



Pareta - per balzo di montagna. Pg. 3, 99.
Pareto - quer parete di non calere. cioè,
vere tal non curanza d'altri oggetti, c
l'attenzione resti assorta tutta in un solPg. 32, 4.

Pargoleggiare - far atti da hambino . Pg. 1

Pargoletta - per giovinetta, di cui altri sia i namorato. Pg. 31, 59.

Pari di lei - cioè, a paro con lei. Pg. 29, 8

Parlari - per parole. Par. 9, 63.

Parlaria - risolazione di nervi, che cagio storcimento d'alcuna parte del corpo.

Parlómi - con una sola m, in grazia della ma. Pg. 14, 76.

Parola integra - cioè, bena espressa, hen f mata. In. 7, 126.

Parole sciolte - cioè, slegate dal metro; con la prosa. In. 28, 1.

Parra - parere . In. 2, 9.

Parrieno - parrebbero. Pg. 28, 29.

Parroffia - per parte e coadunezione di che c sia . Par. 28, 84. è voce disusata .

Parte ove 'l mondo è più vive, chiama Di te l'oriente donde cominciano i rivolgime

DELLE PAROLE E FRASI. ti delle sfere celesti. Altri intendono la parte equinoziale. Par. 5, 87. rte - quella parte cho su si ranunenta. cioè, l' Ariete, il primo de' segni dello zodiaco; col quale il sole era congiunto quando il nostro Poeta intraprese il suo viaggio per li tre mondi. Par. 10, 3t. rte - per fazione. In. 27, 51. Farsi parte per sė stesso, cioe, allontanarsi dalle fazioni, • vivere a sè e da sè, Par. 17, 69. rteggiare - prender parte, entrare in fazione. Pg. 6, 126. rtine - per parti, in rima. Pg. 4, 24. rtio - parti. in rima. In. 27, 131. rtire - per separare, disgiugnere. Par. 32, 150. per distribuire, compartire. Par. 2, 116. rtito - participio . diviso , separato . La. 23, 140. Pg. 19, 112, rtito - per allontanato. Par. 27, 87. rtito - per diviso in due fazioni. In. 6, Ď١. rturie - partori, in rima, Pg. 23, 12. rturire - partorire. Pg. 20, 132. rve - per apparve. In. to, 72. rvemi tre giri - sottintendi, di vedere, overo, m' apparvero tre giri, il singolare per o plarale. Par. 33, 1:6. rvente - per visibile, c'apparisce. Par. 10, 2. 17, 36. 19, 57, 21, 18. 24, 65. Il cielo i rifa parvente Per molte luci. cioè, il ciso che di giorno si vede coll' unica luce del ole, venuta la sera, torna a vederei col mezo di molte stelle, Par. 20, 5.



Parvolo - picciolo . Lat. parvus . Pg. 15, Par. 4, 138. 19, 135. Parvolo - fanciullino, bambino . Pg. 7,

Parvolo - fanciullino, bambino. Pg. 7, Par. 22, 2. Let. parvulus.

Paruta - apparenza, sembianza. Pg. 25, 26, 70, 29, 142.

Pasciuto di vento - cioè, di cose inutili niuna sostanza. Par. 29, 107.

Pasco - pascolo . ma figuratamente, chiesi benefizio ecclesiastico. Par. 27, 56.

Passeggiar anzi - per fare all'amore; pas do sovente i vagheggini davanti alle delle innamorate loro, Pg. 3t, 3o.

Passeggiare colla vista - discorrer coll' oc d' una in altra cosa. Par. 31, 46.

Passeggiati marmi - cioè, sopra i quali passeggiato. In. 17, 6.

Passion - di due sillabe. Pg. 21, 107.

Parao - per colui che à patito. Lat. par. Par. 20, 105.

Passuro - chi dee una volta patire. Lat.

*surus .* Par. 20, 105. Pasti – per esempi di vi

Pasti - per esempj di virtà, co' quali si p la mente; dicono gli espositori: ma noi tendiamo, figuratamente, la dieta prese dal medico a chi sia ferito, per guarire piagà. Pg. 25, 138.

Pasto - per pasciuto . Lat. pastus . Par.

93,

DELLE PAROLE E FRASI. pascolo. Pg. 2, 125. 14, 42. Par. 11 , 19. per partorale, baston vescovile. Pg. figuratamente, per tener cura d'a-. 24 . 30. pigliar occhi - rioè, cose belle che a sè gli occhi, come l'esca gli ucr. 27 . 91. patiece. Par. 4, 73. 20, 31, 94. - fare ad alcuno un dir di paterzioè, recitarlo in suffragio dell'anicel tale. Pg. 26, 130. i, sofferse, sostenne, in rima. Par. padre, in rima. In. 19, 117. per chronque ammazza persona 🖿 inta di sangue. Pg. 20, 104. T umperio giustissimo, chiama Dani e i beatt. Par. 32, 116. - di cui si è tenuto patto, si è con-In. 21 , 95. zome, spavento, gran timore, Ia. per terrihile e spaventoso. In. a, tra' Latini Orazio nell' oda 5. de' li: Formidolosae dum latent silvis cè, le bestie salvatiche che metto-PAUFA. iotare, tranquillarsi. Par. 32, 61. lpa, peccato. In. 32, 137, 34, 115. 7seccati. In. 5, 9. Pg. 16, 18. Par. 2, 108, è voce latina, dicesi però



Pedes meos - i mici piedi, nel quarto ca così termina il versetto 9. del sulmo che principia: In te, Domine, speravi. 50,84.

Pelago - per larghezza d'acque. Pg. 14,

Lat. pelagus.

Pelle scoverta - cioè, liscia, senza pelo.
essa vestivansi anticamente gli nomini :
e d'animo moderato. Par. 15, 116.

Pellegrina della carne – sciolta dalle passi

corpores . Pg. 9 , 16.

Pellicano - uccello in Egitto, che dà vita proprio sangue a' figliuoli morti, secondo cuni, con questo nome chiama Dante il dentor nostro, Par. 25, 113.

Pelo - per cosa ruvida, che offenda gli occ

Pg. 16, 6.

Pelo - figuratamente, per età. Per. 9, 99. Peltro - per ogni metallo; e conseguenten te, per la pecunia. Questi non ciberà te nè peltro, Ma sapienza, cioè, questi appagherà il suo appetito col possedere m paese, e gran tesoro; ma colla sapienza In. 1, 103. Il Petrarca parimente congi

DELLE PAROLE E TRASI. due cose nel Trionfo della Divinivi fa ir superbi, oro e terreno. a i Orazio, nell' Arte Poetica al vet-Dives agris, dives positis in foenore Alla stessa guisa cho Dante disse r danaro, dicevano i Latini aes; e les vieres, imitati oggidi da' Franzesi esto significato dicono argent. upe, fianco di monte, o sponda. In. g. 23, 132. all' accento acuto sulla seconda silgrazia della rima. Per. 20, 24. cosi Par. 32, 143. rima. Par. 32, 143. v. Penetra. per supplicio, gastigo del fallo. In. tratamente. per intelletto. Par. 33, centi - detto figuratamente, per a innocenza, collo quali si vola Par. 32, 80, Altri spregano altrihili - per membra, dice il Voca-Ha Crusca. In. 20, 45. Volle foresprimere la ravidezza del pelo e a; più propria dell' uomo, che delv. Piume . - quella quantità di lino o di lai mette in sulla conocchia, per fic. 45, 117. re - lavorar col pennello, dipignere. Pg. 11, 83. er uccello gia cresciuto, e che abtutto le penne. Pg. 31, 62.



DELLE PAROLE E FRASI.

Per ben dolermi - cioè, perch' io mi son ben doluto. Pg. 26, 93.

Perchè - in vece di benchè. In. 32, 100. Pg. 8, 131. Par. 20, 53, 122. e in altri luoghi molto frequentemente.

Perchè - in vece di per la qual cosa. Lat. quamobrem, quapropter. In. 2, 41. 7, 63, 82. Pg. 22, 153. Par. 16, 21. 17, 25. 29, 99. e in molti altri luoghi.

Perchè - in forza di nome. lo perchè primo.

la prima cagione. Pg. 8, 69.

Percuotere - quella parte Dove l' un moto all' altro si percuote, cioè, l' equatore, o circolo equinoziale, uno de' maggiori circoli
della sfera armillare, che la divide in due
parti eguali, settentrionale e meridionale;
nel quale si fa la maggior ripercussione de
due contrari moti: di quello del primo mobile che nello spazio d' ore ventiquattro volgesi tutto d' oriente in occidente; e di quello del sole e degli altri pianeti, che di corso lor proprio, in differenti spazi di tempo
volgonsi d' occidente in oriente, e tutto ciò
secondo il sistema di Tolommeo, comunemente abbracciato ne' tempi di Dante. Par.
10, Q.

Perdé' - perdetti. In. 13, 63.

Perdere di speranza - per farla perdere altrui. Pg. 13, 152.

Perdési - coll' accento acuto sulla seconda sillaba, in grazia della rima. cioè, si perdette; ovvero, si perdé. Pg. 19, 122.

Perdesi operare - cioè, guastasi il valore del-

l' opere. Pg. 19, 122.



Pernottare - consumar la notte. Lat. pernoctare. Pg. 27, 83.

Però - in luogo di per questa cagione. In. 19, 68. Pg. 6, 24. e in altri luoghi.

Perocchè - in vece di perchè, acciocchè, Par. 11, 31.

Perpetualemente - perpetuamente. Par. 28,

Per poco - cioè, da poco tempo in quà. In. 16, 71. per facilmente, di leggieri. Pg. 25, 120.

Per poco è - poco manca. In. 30, 132.

Per punta - Pg. 31, 2. v. Punta.

Perse - verbe . cioè, perdette . in rima . Par. 3, 125. 8, 126.

Perseguette - perseguité. in rima. Pg. 22, 83. Perseguir suo regno - cioè, continuare il suo dominio, e l'esercizio di sua giurisdizione. In. 7, 86.

Persevra - persevera, continua. in rima. Par. 16, 11.

Perso - nome. è un colore mista di purpureo e di nero; ma vince il nero. In. 5, 89. 7, 103. Pg. 9, 97. Par. 3, 12.

Persona - per corpo. In. 6, 36. Pg. 2, 110. 3, 118.

Per taglio - Pg. 31, 3. v. Taglio.

Pertrattare - disputare. Lat. pertractare. In. 11, 80.

Pertrattato nodo - cioè, misterio di cui si è ragionato. Pg. 29, 133.

Pertugiare - foracchiare, aprire. In. 28, 23. Pertugio - buco, picciola apertura. In. 24,

93. 34, 138. Pg. 18, 111. Pertugio della sam-



Delle Parole e fuast. 207 che dicesi inchinare gli animi a' piaceri amorosi . Pg. 1, 19. Piangere - per dar qualsivoglia segno di doloro. In. 19, 45. Piano - per mansueto ed affabile . In. 2, 56. Pianta - per piede o zampa d'animale. pianta: del Leone celeste. Par. 16, 39. Pianta - per autenato, progenitore. Par. 17, 13... Pianta - per ischiatta, famiglia. Pg. 20, 43. Piante - per anime de Fedeli gia beate. Par. ta, g6. Piato - litigio . In. 30, 147. Piatto - addiettivo, appiattato, nascosto. In. 19, 75. Picchiare - battere, percuetere. In. 18, 105. per tormentare. Pg. 10., 120. Picciol corso - cioè, breve. In. 33, 34. Piche - v. questa voce nell'Indice secondo. Piedi dell; anima - sono gli affetti. Pg. 18, 44. Piedi di Cristo passuri e passì - per passionedi Cristo creduta innanzi che seguisso, 🖝 dopo che fu seguita. Par. 20, 105. Pieghe delle vesti - s' esprimono da' pittori comcolori oscusi . Per. 24, 26. Pien - per pieni . In. 33, 15a.

Pieno - per pago. In. 15, 79. Par. 9, 109. Pieno - età piena, cioè, matura, perfetta... In. 15, 51, Piena volontate, cioè, libera. Par. 29, 63. Portar piene le voglie . per saziare il suo desiderio. Par. 9, 109.

Piéta - coll' accento acuto sull'e. angoscia,... strettezza di cuore. In. 1, 21. 2, 106. 7, 97. 18, 22. per pietà, compassione. In. 26, 94.





DELLE PAROLE E FRASI. 209

Prombate - per sovrastare a perpendicolo, a piombo. In. 19, 9.

Piombo - figuratamente. per maturità di con-

siglio. Par. 13, 112.

Piorno aere - pieno di nuvoli acquosi. Pg. 25, gl.

Piota - pianta del piede. In. 19, 120.

Płova - nome. pioggia. In. 6, 7. 14, 132. Pg. 30, 113.

Piovén - piovevano. In. 14, 29.

Piovere nella fantasia - cader nella immagina-

zione. Pg. 17, 25.

Piovvi - prima persona singolare del tempo passato dell'indicativo del verbo piovere. In. 24, 122. 30, 95. in questi luoghi significa, caddi d'alto, precipitai nell'abisso.

Pira - quella catasta di legna, dove anticamente si poneveno ad abbruciare i cadaveri. Lat.

rogus, pyra. In. 26, 53.

Pirati - corsari. Lat. piratae. In. 28, 84.

Pispigliare - bisbigliare, favellare con voce molto sommessa. Pg. 5, 12. 11, 111.

Pistola - coll' accento acuto sulla prima sillaba. lettera. Lat. epistola. Par. 25, 77.

Più - cioè, per più tempo. In. 8, 21.

Più di mille milia - di la da mille miglia. Par. 26, 78.

Pide - più in rima. Pg. 22, 107. Par. 6, 14. 8, 46. 13, 88. 15, 92. 25, 115. per maggiormente. Par. 27, 39.

Più e più - Lat. magis atque magis. Pg. 29,

Piviere - contenuto della giurisdizion della pieve la quale è una chiesa parrocchiale Ind. del Volpi 14



Piorare - piagnero. Par. 20, 62. è voce latina. Po' che - poiche. In. 5, 93.

Poco - per abbietto, misero, vile e tapino. Par. 19, 133. per picciolo. In. 28, 6. Par. 1, 34. 28, 19.

Poco - E tanto, che non basta a dicer poco. cioà, perchè bisognerebbe dirlo pochissimo.

Par. 33, 123.

Poco ne' fianchi - cioè, stretto. In. 20, 115. Così forse Terenzio nell' Eunuco, alla scena 3. dell'atto 2.:

Haud similis virgo est virginum nostrarum, quas matres student

Demissis humeris esse, vincto pectore, ut gracilae sient.

Poco sole - per picciola parte del giorno, che

rimanga. Pg. 7, 85.

Podera - per potere, forze. In. 7, 5. Pg. 17. 118. 20, 126. Par. 1, 131. 21, 11. 27, 122. 3r, 83.

Podésta - per potestà, potere, forza, valore. coll' accento acuto sulla seconda sillaba, in

rima. In. 6, 96.

Poetare - fare il poeta. In. 25, 99. Par. 30, 32. Poetaro l' età dell' oro. cioè, finsero e favoleggiarono ne' lor poemi l' età dell' oro. Pg. 28, 130.

Poggia - nome. quella corda che si lega all' un de' capi dell' antenna, da man destra. da

poggia. da man destra. Pg. 32, 117.

Poggiare - andare in suso., innalzarsi. Par. 6, 115.

Poggiato - per appoggiato. In. 20, 25. Pg. 27, 81.



Georgica, al verso 192.: Pateris libamus et auro. cioè, pateris aureis.

Por cura - osservare, attendere. Pg. 10, 135. Porger della pace e dell' ardore - cioè, comu-

nicar pace ed ardore. Par. 31, 17.

Porgere - per mandare, gettare. Par. 29, 99. Porgere il passo a chi che sia - per andar ver-

so d' alcuno. In. 34, 87.

Porger gli occhi a che che sia - cioè, guardar qualche cosa. Pg. 13, 13. Porger gli occhi nel viso a qualcuno. cioè, guardarlo bene in faccia. In. 17, 52.

Porger gravezza - per attristare, o render gra-

ve e meno atto al salire. In. 1, 52.

Porger parole - per favellare, ragionare. In. 2, 133. Pg. 35, 52.

Porgersi - per farsi incontra. Par. 15, 25.

Poría - potrebbe. In. 28, 1. Pg. 7, 53. 17, 63. Par. 1, 71. 4, 95.

Por mente - attendere, osservare. Par. 8, 142.

Porre - per dar vantaggio. Par. 30, 121. v. Levare.

Porre - pone il mondo a caso. cioè, insegna che 'l mondo sia fatto a caso; il suppone fatto a caso. In. 4, 136. In questo significato adoperano bene spesso i filosofi greci il loro verbo tidmui, che corrisponde al nostro porre. Basti per molti che si potrebbero addurre, Porfirio nella sua Introduzione alle Categorie d'Aristotile, al cap. 2. testo 30. mi de méra mon diren, úmanna re nangon di din ni recin. ni encor admin el doc el din ni recin. ni encor admin el doc el din ni recin. ni encor admin el doc el din ni recin. ni encor admin el doc el din ni recin. ni encor admin el doc el din ni recin. ni encor admin el doc el din ni recin. ni encor admin el doc el din ni recina ni ni reci



DELLE PAROLE E FRASI. Portar vergogna - cioè, vergognarsi. Pg. 31,

Portato - sustantivo. per parto. Pg. 20, 24.

Porterane - ne porterai. Par. 17, 91.

Portiere - portinaio, usciere. Pg. 9, 78.

Porto - per termine a cui tende ogni cosa. Par. 1, 112.

Porto - participio da porgo. In. 17, 88. Par. 26, 66. per disteso. Lat. porrectus. In. 25, 117. così spiega il Landino.

Posa - nome . quiete . In. 3, 54. Pg. 6, 150. Posar fede - creder fermamente. Par. 17, 139. Posasse - per posassi . in rima . Pg. 2, 85.

Possa – per potenza, facoltà, forza. Pg. 17, 75.

25, 57. Par. 33, 142.

Posse - per possi. in rima. Par. 13, 94. Posseditore - chi possiede. Pg. 15, 62.

Possendo - potendo. Pg. 11, 90.

Possessivo - possessivo nome si è quello che dinota possessione, come a patre paternus, a domino Dominicus, nomare del possessivo. Par. 12, 69. v. s. Domenico, nell' Indice · seconder,

Possibile a salir persona - cioè, da esser sali-

to da persona. Pg. 11, 51.

Possibile intelletto - Pg. 25, 65. di esso è da vedere Aristotile nel 3. libro dell' Anima. Insegnano i filosofi, che tale intelletto stiasii da sè medesimo, e non si vaglia, nell'operare, d'alcun organo corporale.

Posta - luogo dove si posa, o aguato. In. 22, 148. per quel sito ove si mettono i cacciatori, aspettando le siere al varco. In. 13, 113. per occasione. In. 34, 71. per orma, vesti-.



DELLE PAROLE E FRASI. 217

Povero ciele - per annuvolato, e privo de suel ornamenti che sono le stelle in tempo di notte. Pg. 16, 2.

Povertà - intesa per la donna amata da s. Fran-

cesco d' Assisi. Par. 11, 58, 113.

Pozza - piscina, o luogo pieno d'acqua stagnante. In. 7, 127.

Prandere - per mangiare a pranzo. è voce la-

Pranso - per satollo, pasciuto. Lat. pransus.

Pg. 27, 78. Pravo - iniquo, malvagio. Lat. pravas. In. 3, 84. 16, 9. Par. 9, 25.

Prece - per preci, preghiere. in rima. Pg. 20,

100.

Precinto - sustantivo. cerchio che serra. In. 24, 34.

Precinto - addiettivo. compreso, contenuto. Par. 27, 113. potrebbe però spiegarsi anche in forza di sustantivo.

Preciso - per tolto, vietato. Par. 30, 30.

Preciso latino - Par. 17, 34. v. Latino.

Preclaro - per chiarissimo, risplendentissimo. Lat. praeclarus. Par. 9, 68. 11, 115.

Preco - nome. prego, preghiera. in rima. In. 28, 90. Par. 20, 53.

Preco - verbo. prego. in rima. In. 15, 34.

Preconio - per Evangelio. Par. 26, 44.

Predella - per quella parte della briglia, dove si tien la mano quando si cavalca. Pg. 6, 96.

Predestinazione occultissima - Par. 20, 130.

Predicante - per predicatore. Pg. 22, 80. Par. 29, 96. oggi questa parola predicante si-

gnifica i ministri degli Eretici.



Prender immagine - per imprimere alcuna coi sa nella fantasia. Pg. 9, 143.

Prendersi - per appigliarsi, aggrapparsi. In. 34, 107.

Prescriba - prescriva, determini, prefinisca, in rima. Par. 24, 6.

Prescritto - per terminato. Par. 25, 57. Presente - per regalo, dono. Par. 7, 24.

Pressa - nome . per calca, argenza. Pg. 6, 8. Presso del mattino - avvicinandosi il mattino. Pg. 2, 13.

Presso di qui - vicino a questo lango. In. 31,

101.

Prestare - per concedere, donare. Lat. pracstare. Pg. 13, 108.

Presti - per presta, imperativo. Par. 1, 22. Presto - per pronto, apparecchiato. Pg. 18, 19. 28, 83. Par. 8, 32. 24, 50. 29, 60.

Presto del venire - pronto al venive. Im. 2,

Presunsi - presumetti in rima. Par. 33, 82. Presunzione - per ostinazione, contunacia. Pg. 3, 140.

Previso - preveduto. Lat. praevisus. Par. 17,

Prezza - per prezzo. far prezza. cioè, prezzare, fare stima, fas conto. Pg. 24, 34.

Primaio - primo. In. 5, t. 7, 4t. Pg. 9, 94. 13, 5. 14, 66. Par. 2, 108. 18, 91. 26, 100. per primiero, pristino. In. 25, 76.

Prima Luce - cioè, Iddio. Par. 29, 136, così,

prima Virtù . Par. 26, 84.

Primavera - per li fiori che nascono in tale stagione. Pg. 28, 51.





DELLE PAROLE E FRASI. Principio - per cognizione da cui un' altra di? penda. Par. 33, 135. Principio alla via - cioè, della via, In. 2, 3o.: Principio del cervello, chiama forse Dante la tuidolla spinale, ch' è della stessa sostanza col medesimo, ed è quasi un suo processo. quando non si volesse intendere il cuore. In. 28, 141. Privare - per togliero. Pg. 35, 125. Privato - sustantivo, cesso, agiamento, luogo. dove suol deporsi il soverchio peso del ventre. In. 18, 114. Privilegiare - conceder privilegio. Pg. 8, 130. Probitate - bonta. Lat. probitas. Pg. 7, 122.

Probo - huono, Lat. probus, Par. 22, 138. Procedere - per camminar lentamente. In. 20,

103, 23, 8t.

Processo - per esito d'affare. Par. 17, 67. per maniera di procedere.Par. 7, 113. per 🕬

guitamento di parlare. Par. 5, 18.

Proda - lido, orlo, riva. In. 4, 7. 8, 55. 12, 101. 17, 5. 22, 80. 24, 97. 31, 42. Pg. 6, 85. Par. 19, 61. per prora di nave. In. 21, τ5.

Prode - sustantivo, per pro, utilità, giovamento . Pg. 15, 42. Par. 7, 26. Far prode . pet giovare. Pg. 21, 75.

Producerebbe - produrrebbe . Par. 8 , 107.

Produtto - prodotto , Par. 29 , 33, Profferere - profferire . Par. 3, 6.

Profferire - per far vedere, disvelare, accoptia re, manifestare. In. 29, 132. Par. 28, 136. Profferto - per manifestato con parole. Par-

26, 103.



DELLE PAROLE E FRAST. 225

Prossimano - prossimo, congiunto. In. 33,.

146.

Protendersi - per allungar le-membra, scontorcendosi. Pg. 27, 16. per allungarsi. semplicemente, farsi avanti: Pg. 19, 65.

Protervo - per altiera. Pg. 30, 70.

Proteso - per disteso, in significato osceno... quello che i Latini dicono arrectus. In. 15,

Provedenza - provvidenza. Par. 8, 99.17, 109.

Provveder divino - divina provvidenza. Par. 8, 135.

Provvedere del suo risponder chiaro - cioè, dar chiara ed evidente risposta. Par. 28, 85.

Pruno - virgulto pieno di spine. In. 13, 32. Par. 13, 134. 24, 111. ma quì figuratamente.

Pruova - far pruova. per allignare. Pg. 30, 117.

Far mala pruova. per male allignare. Par.

8. 141.

Pubblico segno - per l'aquila, insegna dell'im-

perio romano. Par. 6, 100.

Pugna - nome, nel numero del più. per pugni...
In. 6, 26.

Pulcella - zitella, donzella. Pg. 20, 32.

Pulcro - bello. Lat. pulcher. In. 7, 58.

Pullulare - per gonfiarsi in bolle. detto dell' acqua. In. 7, 119.

Punga - per pugna o battaglia, o contrasto. in: rima. In. 9, 7.

Pungelli - stimoli; e figuratamente, cattivi. consigli. In. 28, 138.

Pungémi - pungevami. Pg. 21, 4:

Pungere - per travagliare, malmenare. Pg. 18; 102. Punger sè stesso - per eccitarsi al cammino. IN. 31 , 27. Punta - per puntura. In. 13, 137. Punta per punta, cioù, a dirittura, direttamente, ma in seuso ligorato. Pg. 31, 2. v. Taglio . Punta del desso - per dessderio molto acceso. Par. 22, 26. Punto - per articolo. Par. 24, 37, per momento di tempo. Par. 33, 94. per proposizione o massima. Pg. 6, 40. Punto - v. sopra , Dare il punto . Punto - participio da pungo, punto d' amore, cioè, stimotato. Par. 25, 45. Punto A cui tutti li tempi son presenti - cioè, l' eternita. Par. 17, 18. Punto Al qual si traggon d'ogni parte i pesi cioè, il centro della terra, verso cui si portano i corpi, In. 34, 110. Punto che I zemit inhibra, chiama Daute quel momento in cui il sole e la luna vengono a fasciarsi dell'orizzonto, stundo l'un d'essi per tran niare, la tro per levare, e sono egualmente distanti dal zenit, cioc dal punto verticale, il quale fi altora con essi un trangolo isoscele, cioè che a duo lati eguali , Par. 29 . 1. Punto fisso - per Iddio. Par. 28, 95 Puntone del a spada - per punta di essa spada, Pg. 9, 113. Puello - il può. Par. 1, 128. Puone - per può, in rima. In. 11, 31,

DELLE PANOLE E FRASI. Pur e pure - per solamente. In. 11, 20, 56. 31, 78. Pg. 5, 112. 7, 79. 10, 46. Par. 17, 138. 18, 21. 27, 39. e in altri luoghi molti. Puretto - puro, schietto; che anche pretto si dice. Par. 29, 22. Pur li - in rima, per pur lì; cioè, tuttavla in quel luogo . In. 7 , 28. Posillo - per umile, abbietto. Lat. pusillus. Par. 11, 111. Putire - spirar mai odore, mandar puzzo. In. Putta - per meretrice, o donna avergoguata e viliusima, che a tutti si vende e prostituisce. Pg. 11, 114. qui figuratamente. Puttaneggiare - per usar modi e procedere di

puttana. In. 19, 108.

Putto - addiettivo, puttanesco, In. 13, 65.

ua' - per quali. In. t, 121. 19, 58. Par. 18,

Quaderno - libro di coati. Pg. 12, 105. e 6guratamente, per confine, cancelli, Par. 17,

Quadra - per querta parte di cielo, Par. 26,

Quadrante - è la quarta parte di quello strumento che gli astrologhi chiamano astrolabio, il quale è fatto a guisa d' un tagliere, la cui circonferenza dividesi in 360. gradi; Ind. del Volpi.



guidem. Pg. 31, 67. Par. 10, 82. 13, 34, 35. per tempo. Par. 23, 16. 29, 12. Onando che sia - in alcun tempo, una volta.

Lat. olim, aliquando. In. t, 120. Pg. 26,

54.

Quandanque - ogni volta che. Lat. quotiescumque. Pg. 9, 121. Par. 28, 15.

Quanto - per grande. Par. 8, 46.

Quanto - per quantità. Per. 2, 65, 103. 23, 92.

30, 120,

Quanto di noi lassu fatto à ritorno - cioè, quante sono l'anime degli uomini, che dopo la morte de' corpi sono ritornate in Cie-

lo. Par. 30, 114.

Quantunque - per quanto, quanto mai, in forza di nome, ma è indeclinabile. In. 32, 84. Pg. 12, 6, 15, 71, 30, 52. Par. 8, 103, 13, 43, 22, 130, 24, 79, 32, 56, 91, 33, 21, quantunque gradi, per quanti gradi. In. 5, 12.

Quantunque la Chiesa guarda – cioè, tutte le rendite ecclesiastiche e de' monisteri, custo-

dite dalla Chiesa. Par. 22, 82.

Quantunque perdéo l'antica madre - cioè, tutte le delizie del terrestre Paradiso, perdute de Eva. Pg. 30, 52.

Quare - perchè. è voce latina. In. 27, 72.

Quarta famiglia Dell' alto Padre, chiama Dante una porzione de' beati spiriti, posta da lui nella quarta sfera, anzi nello stesso corpo del Sole. Par. 10, 49.

Quatto quatto - più quattamente e nuscosta-

mente che si può. In. 21, 8g.

Que' - per quegli, nominativo singolare di





che vi si renda ragione di quelle cose che non potete intendere. Pg. 3, 37.

Quici - quì. in rima. Pg. 7, 66. Par. 8, 121.

12, 130.

Quiditate - essenza o definizion della cosa, termine delle scuole di filosofia e teología. Par. 20, 92. 24, 66.

Quinc' entro - qui, in questo luogo. In. 29,

89. Pg. 13, 18.

Quiritta - qui appunto appunto. Pg. 4, 125.

17, 86.

Quisquilia degli occhi - cioè, cispa, immondizia. è voce latina. Par. 26, 76.

Quistione - per dimanda, interrogazione. Par. 6, 28.

Quive - quivi. in rima. Par. 14, 26.

Quivi - per qui, in questo luogo. Pg. 33, 57. per altro questa voce quivi più comunemente appresso gli ottimi scrittori significa ivi, in quel luogo.

Quivi - per in quel punto. Pg. 5, 54.

Quoto o coto - pensiero, forse dal latino cogito. Par. 3, 26.

## $\mathbf{R}$

Rabbuffarsi - per mettersi in iscompiglio, e pigliarsi molti fastidj. In. 7, 63.
Raccapricciare - mettere un tale orrore, sicche s' arriccino i peli. In. 14, 78.



Radiare - tramandare il raggio. Par. 19, 90. à voce latina.

Radice umana - per li primi uomini. Pg. 28,

142.

Rado - in forza d' avverbio, per rade o rare volte. Lat. raro. Pg. 19, 24, 20, 45, e in al-

tri luoghi.

Rafel mai amech zabi almi - parole che nulla significano, poste dal Poeta in bocca di Nembrotto per dinotare la confusione delle lingue cagionata per di lui colps. In. 31, 67.

Raffinare - per divenir più fino. Pg. 8, 120. Raffio - strumento di ferro uncinato. In. 21,

52, 100, 22, 147.

Raffrettare - affrettar di nuovo. Pg. 24, 68. Raffrontarsi - per incontrare, e farsi a fronte dell' oggetto bramato. Pg. 17, 51.

Ragazzo - per famiglio di stalla. In. 29, 77. v. il Boccaccio nella novella del conte d' Au-

guersa.

Raggiaro - per distonder raggi, risplendere. Pg. 25, 89, 26, 5, 27, 95, 28, 35, 31, 122, 32, 54, Par. 8, 53, 13, 58, 18, 17, 21, 15, 28, 16, per illuminare, illustrare co' raggi. Par. 7, 17, 74, 25, 54, e forse in altri luoghi, per infondere a forza di raggi e di lume. Par. 8, 3, per uncire con quella velocità, che esce il raggio. Par. 29, 29. Sì raggerà dintorno cotal vesta, cioè, si tesserà a forza di raggi. Par. 14, 39.

Raggielare - di nuovo congelare. In. 33,

114,

Raggiornare - farsi giorno di nuovo. Pg. 12, 64.





Rampollare - per germogliare. Pg. 5, 16. maqui figuratamente.

Bampollare nella mente - per nascervi, produr-

visi. Pg. 27, 42.

Rancie - per dorato. In. 23, 100.

Rancio colore - quello della melarancia matura, che i Latini dicevano croceus. Pg. 2, 9. Cristoforo Landino male spiega questa parola.

Rancura - rancore, dolore, compassione. in rima. Pg. 10, 133. è voce provenzale. v. l'Ercolano del Varchi, a carte 65.

Rancurarsi - dolersi amaramente, attristarsi. In. 27, 129. è verbo provenzale. v. Rancura.

Rannicchiare - ristrignere tutto in un gruppo, a guisa di nicchio. Pg. 10, 116.

Rape - verbo. rapisce. in rima. Lat. rapit. Par. 28, 70.

Rappaciare - pacificare, acquetare. In. 22, 76.

Rappresentare a quel foco - cioè, da quel foco. Par. 18, 108.

Rassegnare il preterito - cioè, conservare e mettere in ordine le passate cose; il che è uficio della memoria. Par. 23, 54. v. Libro.

Rattento - rattenimento, cosa che raffrena. In. 9, 69.

Rattezza - per ripidezza e dissicile salita di montagna. Par. 11, 50.

Ratto - addiettivo. frettoloso, veloce. In. 2, 109. Par. 22, 104.

Ratto - participio. rapito. Pg. 9, 24. Lat. raplus.



Reddissi - ritornossi. Par. 11, 105.

Reddita - ritorno. in rima. Pg. 1, 106.

Redimito - coronato. Par. 11, 97. è voce latina.

Reflesso - addiettivo o participio da reflettere. Par. 33, 119, 128.

Reflettere - ritorcere. Pg. 25, 114. Lat. refle-

clere.

Reslettere in alcuno ciò che si pensa - cioè, comunicargli il suo pensiero. Par. 9, 21.

Refulgere - risplendere. Par. 9, 32. è voce latina.

Regalmente - con animo regio e signorile. Par.

Rege - re. Pg. 16, 95. 19, 63.

Regge - per porta. Pg. 9, 134.

Regge - verbo. per ritorni, riedi. in rima. In. 10, 82.

Reggia - verbo. per regga. in rima. In. 24, 30. Reggimento - per modo e maniera. Pg. 31, 123.

Regina Coeli - Regina del Cielo. principio d' un' antifona che canta la Chiesa nel tempo pasquale, in lode di nostra Donna. Par. 23, 128.

Regione - per terreno. Par. 8, 141.

Regione che più su tuona - cioè, la più suprema regione dell' aria, ove si possano generare i tuoni. Par. 31, 73.

Regno mortale - per l'imperio del mondo, ot-

tenuto da' Romani. Par. 6, 84.

Regno santo - per il Paradiso. Par. 1, 10. così regno bento. Par. 1, 23. e regno verace. Par. 30, 98.



DELLE PAROLE È FRASI. 237

Renduto in panni bigi - cioè, fattosi monaco. Pg. 20, 54.

Reni - dar le reni. per volger le spalle. Par.

Reo - sustantivo. per male o gastigo. In. 30, 120. 31, 102.

Repente - tosto, in un tratto. In. 24, 149. è voce latina.

Repere - per penetrare, insimuarsi. Par. 2, 39. è voce latina.

Reperte sono - cioè, si trovano. Par. 27, 127.

Repleta - ripiena. in rima. In. 18, 24. Pg. 25, 72. è voce latina.

Replico - coll' accento acuto sulla seconda sillaba, in grazia della rima. Par. 6, 91.

Replúo - coll' accento acuto sulla penultima. ripiovo, torno a piovere. Par. 25, 78. qui figuratamente. è voce latina.

Requievi Di grande ammirazion - cessai dal grande stupore. Par. 1, 97. requievi è voce latina.

Respirare ad alcuno - per parlargli di nuovo. Par. 25, 85.

Restare - per cessare. In. 25, 135. Par. 28, 58. per fermarsi o soffermarsi. In. 10, 24. 34, 19. Pg. 20, 139. per fermarsi maravigliando. Pg. 5, 34.

Retaggio - eredità. Pg. 7, 120. 16, 131.

Reticenza - figura rettorica. In. 9, 8.

Retro - dietro. In. 7, 29. 11, 55. 18, 36. 29, 16. 34, 8. Pg. 7, 116. 27, 47. è voce latina.

Retro ire - seguitare, tener dictro. Par. 1, 9.



DELLE PAROLE E FRASI. Richiamo - per allettamento da far cadere gli uccelli alla rete o al vischio. In. 3, 117. Richiedere - la richiesi di comandare, cioè, le dissi che comandasse. In. 2, 54. Richinare - chinar di nuovo. Par. 7, 15. Richiudere la piaga - per chiuderla semplicemente. Par. 32, 4. Ricidere - tagliare; e figuratamente, per traversare. In. 7, 100. Ricidere il volere - cioè, renderlo vano. Pg. 5.66. Ricignere - cignere intorno. Pg. 1, 94. Ricirculare - girare intorno. Par. 31, 48. Ricogliere - raccogliere. Pg. 18, 86. Par. 23, 21. Ricogliere - per osservare attentamente, o intender bene. Par. 4, 88. Ricogliersi - per ritirarsi. Par. 22, 97. Ricolta - messe, raccolta. Par. 12, 118. Ricolto - participio. raccolto. In. 3, 6g. Pg. 2, 102. per accolto. Par. 18, 69. per appre-

so, compreso, bene inteso. Par. 4, 88. 10,

81. 29, 69.

Ricominciò diletto agli occhi miei - cioè, a dar

diletto. Pg. 1, 16.

Ricompiere - compier di nuovo. Pg. 18, 107. di questi e somiglianti verbi composti v. l' Ercolano del Varchi, a carte 71.

Riconfortare il nome - per rinfrescare e rinno-

vare la memoria. Par. 16, 129.

Ricorcarsi - tornarsi a coricare. Pg. 8, 133.

10, 15.

Ricordare - per ricordarsi. In. 18, 120. per sovvenire, tornare in memoria. In. 20, 125.



parvente. tornare ad apparire. Par. 20, 5. Rifarsi santo. purgarei da ogni colpa. Pg. 23, 66.

Rifémi - mi rifeci. Pg. 12, 7.

Rificence - ficcar di nuovo, Pg. 15, 64.

Rifisso - fisso di nuovo. Per. 21, t.

Rifigliare - riprodurre, germogliare. Pg. 14,

Rifondarno - per rifondarono, in rima. In. 13, 148. v. l' Ercolano del Varchi, a carte 253.

Rifondere - per mandar fuori di sè cosa simile a sè; come lo spiendore rifonde altro spiendore, Par. 12, 9.

Rifondersi - per ternare addictro. detto del raggio. Par. 2, 88.

Riformarai - per ristorarai, rifarai, prender nuova forza. Pg. 32, 13.

Rifrangere il raggio - Par. 19, 6. v. Rifratta. Rifratta, chiamasi la luce quando si torce dal suo dritto cammino, incontrando diverso mezzo; come allorchè passa dall' aria nell' acqua, o dall' acqua nell' aria. Pg. 15, 22.

Rifratto - addiettivo da rifrangere, detto del lume, Par. 2, 93.

Bifulgere - risplendere, Lat. refulgere, Par. 9, 62, 26, 78, 27, 95.

Rigagno - picciol rivo, rescelletto. In. 14,

Rigirare sè in sè - qualità propria dell' anima. cioè, muoversi da sè stessa, riflettere sopra le proprie operazioni. Pg. 25, 75.

Rigistrare - registrare. Pg. 30, 63.

Rigiugnere - tornare a giugnere. Pg. 10, 15. Ind. del Volpi.





DELLE PAROLE E FRASI. 243 Rimontare - montar di nuovo. In. 19, 126. Rimorto - più che morto. Pg. 24, 4.

Rimpalmare i legui o le navi - cioè, rimpeciare, ugner di nuovo colla pegola. In. 21, 9. Rimproverio - rimprovero, aspra riprensione.

Rimproverio - rimprovero, aspra riprension Pg. 16, 135.

Rincalzare - per fortificare, stabilire. Pg. 9, 72. per mettere attorno sostegni, o per far largo a chi passa, tenendo indietro la turba; che Tibullo, nella 5. elegia del 1. libro, disse efficere viam. Par. 21, 130.

Rincalzo - per appoggio e puntello. In. 29,

Rincominciare - cominciar di nuovo. Par. 16,

Rinfamare - render la fama, Pg. 13, 150. Rinfarciare - per riempire, In. 30, 126.

Rinfiammarsi - per accendersi di nuevo. Par. 16, 39.

Ringavagnare - ripigliare. In. 24, 12. è voce da non invaghirsene.

Ringhiare - digrignare i denti, mostrando di voler mordere, dicesi propriamente de' cani; ma si trasferisce anche agli nomini adirati. In. 5, 4. Lat. ringi, usato da Terenzio e da Orazio.

Ringhioso - che ringhia. Pg. 14, 47. v. Ringhiare.

Ringraziare a che che sia - cioè, di che che sia. Par. 15, 83.

Rinnovellare - per cangiarsi di tratto in tratto. Par. 26, 128,

Rinselvarsi - per ternar selva di nuovo. Pg. 14, 66.



TNDICE Rintoppare - ricuciro, rappezzare, racconciare, lu. 21, 15. Rintoppo - impedimento. In. 33, 95. Rinverdire per far verde di muovo. Pg. 18, 105. Rio - per delitto, restà, scelleraggine, In. 4, 40. Pg. 7. 7. v. Reo. Rio - addiettivo, scellerato, In. 22, 6;. Riparar l' uomo a sua vita - restituirlo a sua salute, rescattarlo, redimerlo Par. 7, 104. Ripero - per chiusura. Pg. 8, 97. Riparo de' pianeti - cioè, ritornamento al principio del loro moto, come sprega alcuno de' comentatori. Par. 22, 150. Ripensare - pensar di nuovo, o hen considerare. Par. 7, 146. Ripentuto - per ripentito. Pg. 31, 66. Ripetere - per runnare colla mente. Pg. 6, 3. Ripteno - è repteno, cioè, ogni cosa è ripiena. Pg 14.91 Ripignere - spignere indietro. In. t, 60. per ispigner cosa al luogo dond' ella è tolta. Pg. Ripinto - rispinto. Par. 4, 85. Bipogna - riponga, in rima, Pg. 16, 123. Ripergere - porger di nuovo, In. 3t, 3, Aiposato vivere - cioè, quieto, tranquillo. Par. 15, 130. Ripregare - di nuovo pregare. In. 26, 66. Ripreme - reprime. Par. 22, 25. Riprender via - mettersi di nuovo in cammino. In. 1, 29. Riprender virtà - cioè, ripigliar vigore. Par. 14, 82.

DCTTD LABATE D LEGGS 1 Riprestare - ridonare, di nuovo concedere. Par.

Riprezzo - per lo freddo e shigottimento che apporta la febbre. In. 17, 85, 32, 71.

Ripriso - per ripighato, in rima, Pg. 4, 126. Riprofondare - di imovo sommergere nel pro-

fondo. Par. 30, 68.

Riprovare - per provare con argomenti nuovi.

Par. 3, 3.

Risalire - di nuovo salire. Par. 1, 50. Scula U' sanza risalir, nessun discende, chiama Dante il Paradiso dov' egli finge d' essere andato ancor vivo; e dopo d' essere calato in terra, dovervi ritornare già morto. Par.

Rischierare - per rischiararei. Par. 14, 69.

23, 18.

Risedere - per fermarsi, essere intento. In. 20, to5. per isgonfiarsi, ricador giuso. In. 21, 21,

Risegare - togliare, segare, dividere, separare.

Pg. 13, 2.

Risensarsi - ripigliare il senso. Par. 26, 4. Risentirsi - per isvegliarsi o accorgersi. Par. 23 , 49.

Risma - per ordine di gente o setta. In. 28,

30.

Riso - per bocca ridente. In. 5, 133, per lume.

Par. 17, 36.

Riso - ardeva un riso dentro agli occhi. Par. 15, 34. Riso affocato, per lume di color di Suoco. Par. 14, 86. Riso dell' universo. per allegrezza e gloriz grandissima. Par. 27, 4. v. Ridere .





In. 16, 60. per riportare, riferire. Pg. 5, 32.

Ritrosi passi - per le operazioni viziose, colle quali l' uomo si discosta da Dio. Par. 10, 123.

Ritroso calle - cammino all' indietro. Lat. iter praeposterum. In. 20, 39.

Ritto - dritto in piedi. In. 19, 52.

Riva - essere a riva. cioè, al suo termine di perfezione. Pg. 25, 54. L' una delle rive: o quella d' Acheronte, dove vanno i dannati, secondo l'antiche favole; o quella d'Ostia Tiberina, donde si partono, secondo il Poeta nostro, l'anime che vanno a purgarsi. Pg. 25, 86.

Rivada - cioè, torni ad andare. In. 28, 42.

Riva del mare - per lido. In. 30, 18.

Riva interna, chiamasi da Dante la circonferenza concava del primo mobile. Par. 23, 115.

Riudire - udir di nuovo. Par. 8, 30.

Rivenire - di nuovo venire, ritornare. Par. 7, 82. 10, 70.

Riverire - il riverire. cioè, la riverenza. Pg. 19, 129.

Riverso - il riversare, il ruinare. In. 12, 45.

Rivertere - per rivoltare. In. 30, 57.

Riviera - per fiume. In. 3, 78. Pg. 14, 26. Par. 30, 61. per rivo. Pg. 28, 47. per stagno. In. 12, 47.

Rivivere - tornare a vivere. In. 15, 76.

Rivoche - per rivochi. in rima. Par. 11, 135.

Rivolvere - rivolgere. In. 11, 94. Pg. 3, 123. Par. 3, 28, 28, 7.

Riuscire in qualche luogo - per arrivarvi. Pg. 2, 132.

Robbi - rossi. in rima. Par. 14, 94.

Rocca - per rupe. In. 17, 134.

Rocchio - pezzo di sasso, di figura quasi cilindrica. Lat. saxum teres. In. 20, 25. 26,

Roccia - rupe o ripa scoscesa, balzo di montagna. In. 7, 6, 12, 8, 36, 18, 16, 23, 44, 32, 3, Pg. 3, 47, 22, 137. Par. 6, 51.

Rocco - per pasturale d'arcivescovo, fatto in cima come un rocco di scacchi. Pg. 24, 30.

Rossa - deneità di vapori umidi. Par. 28, 82. voce disusata.

Roggio - rosso, infuocato. In. 11, 73. Pg. 3, 16. Par. 14, 87.

Rombo - il romore e suono che fanno le api, le vespe, i calabroni, e anche gli uccelli, con l'ali. In. 16, 3.

Romito in sè - cioè, raccolto in sè stesso. Pg. 6, 72.

Rompéo - ruppe. in rima. Pg. 17, 31.

Rompiéno - rompevano. In. 13, 117.

Roncare - nettare i campi dall'erbe inutili. In. 20, 47.

Renchione - ronchio grande. In. 24, 28. 26, 44. v. Reachio.

Ronchioso - aspro, scabroso, quasi pien di rocchi. In. 24, 62.

Roncigliare - pigliar com roneiglio. In. 21, 75., v. Ronciglio.

DELLE PAROLE E FRASI. 249. Ronciglio - ferro adunco a guisa d' uncino. In.

21, 71.

Rorare - per innaffiare. Par. 24, 8, è voce latina.

Rosa - per la Beata Vergine. Par. 23, 73.

Rosa, chiama Daute il gram circolo de' beati, ch' ei finge d' aver veduto in Paradiso. Par. 30, 117, 124. 31, 1.

Rosato - di color come di rosa. Pg. 30, 23.

Rose - per anime beate. Par. 12, 19.

Rosta - per ramuscello con frasche. In. 13,

Rotante - che raota, che gira. Par. 31, 33.

Rotare - aggirare a guisa di ruota. In. 30, 11.

Rotato - aggirato a guisa di ruota. Pg. 9, 23. Roteare - volgersi in giro, o danzare a guisa di

ruota. Par. 18, 41. 19, 97. 21, 39. Rotella – per picciola ruota o cerchio. In. 17, 15.

Rotto - sustantivo. per sottura, soro. In. 19, 44. Pg. 9, 74.

Rotto - addiettivo. per dedito, inchinato assai. In. 5, 55. per malconcio. In. 22, 132.

Rovente - assuccato, insuocato, o del colore del suoco. sorse dal latino rubens. In. 9, 36. Pg. 26, 7.

Rubecchio - rosseggiante. Pg. 4, 64.

Rubesto - per feroce. Pg. 5, 125. per ispaventevole, tremendo. In. 31, 106.

Rubinetto - picciolo rubino. Par. 19, 4.

Rubro lito - cioè, mar Rosso, vicino all' Arabia. Par. 6, 79.

Rude - rezzo. in rima. Pg. 33, 102. Lat. rudis.

Ruere - per correre in troppa fretta. Par. 30, 82, è voce latara. Ruggere - per sare strepito in volgendosi. Par. 27, 144. Il Vocabolario della Crusca mette questo esempio sotto il verbo ruggire. Rugghiare - per mormoreggiare. In. 27, 58. Ruggio ruggi. Pg. 9, 136. Rugiada - per lagrime. Pg. 30, 53. v. Acqua. Rui per cadi, in rima, In. 20, 33, v. Ruere. Ruina, chiama forse Dante quella rottura la quale ei finge che fosse fatta infino al centro della terra, quando gli angeli ribelli giù dal Cielo precipitarono. In. 5, 34. Altri spiegano altrimenti. Ruminare per bene esaminare. Pg. 16, 99. Runciglio - In. 22, 71. v. Ronciglio. Ruota - per corpo rotondo di pianeta. Par. 21, 58. così Tibulio, nella q. elegia del 1. libro: Dum rota Luciferi provocet orta diem. per lo giro de' cieli, i quali continuamente rivolgendosi un sè stessi, pare che bramino Dio, e cerchino, a lor modo, di fruirlo come tutte l'altre creature. Par. 1, 76. Ruota andare a ruota, per menare il ballo toudo, Par. 14, 20. Ruota - la ruota rivolge sè contra 'l taglio. cioè, la divina giustizia rintuzza la spada della sua vendetta: presa la metafora dalla coto o pietra d' aguzzaro, la quale volgendosi contra la schiena del coltello, viene ad aguzzarlo; ma se si volga contra 'l taglio di esso, viene a guastarlo. Pg. 31, 42. Ruota destra del carro - circonscritta, Pgt 32, 29.

Ruota gloriosa - per cerchio d' anime beate.

Par. 10, 145.

Ruote - per le sfere celesti. Par. 4, 58. 6, 126. e così ruote eterne. Par. 1, 64. e ruote margne. Pg. 30, 109.

## S

Sa' - sai. Par. 22, 7, 8.

Sabaoth - parola ebraica, che signisica eserciti o degli eserciti. Par. 7, 1.

Sacca - per sacchi. Par. 22, 78.

Sacco - per ventricolo dove si concuoce il cibo. In. 28, 26.

Sacrate ossa, chiama Dante quelle de' regi.

Pg. 20, 60.

Sacro poema, chiama Dante questa sua Divina Commedia, Par. 25, 1.

Sacro - per esecrabile. fame sacra dell' oro. appetito malvagio delle ricchezze. Pg. 22, 40.

Sacrosanto segno - per l'aquila, insegna del romano imperio. Par. 6, 32.

Saettare - figuratamente. In. 29, 43.

Saettare - per iscagliare, gittare di lontano come si gittano le saette. saettare il fuoco. In. 16, 16. Il sole saettava il giorno. cioè, vibrava i suoi raggi a guisa di strali. Pg. 2, 55. Così Lucrezio usa di dire: Lucida tela diei. Saggio - savio. far saggio, per informare, dar notizia Pg. 5, 30. Saggio - pruova, Lat. specimen levare i saggt. per far pruova. Pg. 27, 67. Sagrato poema - per la Commedia di Dante, Par. 23, 62. Salavám - salivamo. Pg. 4, 31, to, 7. Sale - per mare, alla foggia de' Latini. Par. 2, 13, Salendo - per salendosi. Pg. 13, 3. Parimente il Petrarca nel sonetto 6.: Acerbo frutto che le piaghe altrui, Gustando, affligge più che non conforta. gustando, per gustandos... Sali - seconda persona singolare del pretente dell' midicativo, dal verbo salire. In. 1, 77. Saline - per sul), in rima. Pg. 4, 22. Salire di carne a spirito - passare da questa all' altra vita. Pg. 3n, 127. Saliri - per luoghi erti da sermontarsi; o per le scale. Pg. 19, 78. Sulissi - sal), si sal). Par. 20, 26. Salita - nome, per grado di gioria, Par. 4, Salitore - che sale . Pg. 25, 9. Salma - soma, peso. Par. 33, 114. Salmodia - canto di salma. Pg. 33, 2, Salsa - per pena o tormento. (n. 18, 5t. Salse - per sali. Par. 11, 72. Salsi - ctoè, sel sa, sasselo, Pg. 5, 135. 31, 00. Solture - per passare sotto silenzio, trasandere alcune cose prù difficili, senza descriverle. Par. 23, 62, 21, 25,

N D I C E

DELLE PAROLE E FRASI. 253
Saltellare - saltare spessamente, e a piccioli salti; shalzar quà e là. In. 12, 24.

Salto - per selva, foresta, pascolo, luogo deserto. Lat. saltus. Par. 11, 126.

Salvazione - salute. In. 2, 30.

Salve, Regina - Dio ti salvi, Regina. principio d' una divota autifona che suol cantarsi dalla Chiesa in lode della Beata Vergine. Pg. 7, 82.

Salute - per la gloria de' heati. Par. 14, 84.

Salute - per cosa salutifera. Par. 30, 53.

Salute ultima - cioè, Iddio. Par. 22, 124. 33,

Salutevol cenno - cioè, atto di saluto. In. 4, 98.

Sanatore - che sana. Pg. 25, 30.

Sangue - uomo di sangue. cioè, sanguinario, omicida. ed è frase tolta dalla divina scrittura: Viri sanguinum. In. 24, 129.

Sangue - per entrata o petrimonio. Par. 27,

**58.** 

Sangue e puzza con cui si placa Lucifero, chiama il Poeta nostro gli omicidi e l'altre brutte scelleratezze. Par. 27, 26.

Sanguinare - insanguinare, sporcare di sangue.

Pg. 5, 99.

Sanguinente - sanguinoso. In. 13, 132.

Sanna - dente grande e prominente di siero animale. In. 6, 23. 22, 56.

Sannuto - armato di sanne, cioè di gran den-

ti. In. 21, 122.

Sano popolo - cioè, unito, concorde: perchè le discordie e le guerre civili sono i morbi delle repubbliche. Par. 31, 39.

INDICE 254 Santo, Santo, Santo - iuno degli Angeli, usato dalla Chiesa nel prefazio della messa. Par. 26, 69. Sanza - senza, In. 3, 36. 9, 33, 106, e in altri iuoghi. Sapaváin - sapevamo, Pg. 14, 127. Sape - sa. 10 rima. Pg. 18, 56. Par. 23, 45. 25, 72. Sapei - sapevi. Pg. 30, 75. Sapem - sappiamo. In. 10, 105. Sapén - sapevano, Par. 13, 126. Saper del mondo - cioè, esser pratico de' nego-21. Pg. 16, 17. Sapor di sale - lo pane altrui sa di sale, maniera proverhiale, che significa esser aspra e dura cosa l' aver bisogno di mangiar l' altrui pane. Par. 17, 58. Sapere - per esser soggetto. ne occaso mai seppe ne orto, cioè, non conobbe mai principio uè fine, essendo eterno. Pg. 30, a. Sapere - per conoscere, semplicemento. Par. 25, 74. per potere. In. 6, 41, 12, 24. Sappiendo - sapendo. In. 32, 137. Pg. 3, 93. 23, 36. Saputo - per savio, accorto. Pg. 16, 8. Saraglı - per vi sara. Par. 25, 124. Sarien - sariano, sarebbero. In. 20, 102. Pg. 3, 48. 15, 128. Sariensi - sarebbero, Par. 16, 65, Sariesi - 81 saria, si sarebhe. Par. 16, 64. Sarte - corde della vela del navilio, legate all' antenna. In. 21, 14. 27, St. Sássi - per si sa. Pg. 31, 39. Satiro - per componitore di satire. In. 4, 89.

Savere - sepere. In. 7, 73, 85. 11, 93. Pg. 22, 147. Par. 5, 111. 10, 113. 21, 19. 28, 106. Savore - sepore. savor di forte agrume. figuratemente, per cosa che molto dispiaccia. Par. 17, 117.

Savoroso - seporito. Pg. 22, 149.

Saziare - per saziarei. Pg. 21, 1.

Sazio - per saziato. Pg. 33, 158. Par. 28, 48.

Far sazio del suo nome. cioè, manifestarlo, appagando l'altrui curiosità. Par. 15, 87.

Sbarrar l'occhio - per aprirlo bene, spalan-

ķ

Sbarrar l' occhio - per aprirlo bene, spalancarlo. In. 8, 66.

Sbarro - per cetacolo, impedimento, ritegno, Pg. 33, 42.

Sbuffare - respirar con impeto per cagiono di sdegno. In. 18, 104.

Scabbia - rogna. Lat, scabies. In. 29, 82.

Scacchi - doppiur degli scacchi, à lo scacchiere sessants quattro quadretti, tra bianchi e
neri; al primo de' quali chi ponesse nome

uno, al secondo due, al terzo quattro, al quarto otto; e così andasse raddoppiando sempre fino all' ultimo, verrebbe ad aver fatto un numero innumerabile. Par. 28, 93. v. Immiliarsi.

Scagionare - scolpare, scusare. In. 32, 69. Scaglione - grado di scala. Pg. 9, 94. 12, 115. Scalappiare - uscir del calappio, o sia della rete. Pg. 21, 77.

Scale dell' eterno palazzo, chiama Dante i cieli . Par. 21, 3.

Scales - scale, gradi . in rima . In. 26,-13. Pg. 12, 104. Par. 32, 21.

Scaleo - scala, Pg. 15, 36, Pan 21, 29.

256 INDIGE Scalpitare - calpestare, in. 14, 34. Scalture - far divenire altrui sagace, di rozzo e mesperto. Pg. 26, 3. Scana - zanna o sanna, cioè depte grande d' ammale. In 33, 35. Scandere per ascendere, salire, è voce latina Par. 8, 97. Scanni - per gradi di heatitudine. Par. 6, 125. Scanno - per sedia, tropo. In. 2, 112. Par. 30, 131, 32, 25, 29, Scapigliato - chi a i capelli scomposti e mal pettmati, In. 18, 130. Scurco di pietre - sustantivo, per luogo diecosceso, dove molte pietre si steno scaricate o ruinate al hasso, In 12, 28. Scardova - spezie di pence di scaglia larga. In. 29, 83. Scarso per difettuoso, inefficace. Par. 33, 30, per rstreso. Pg. 14, 80. Scada - per buffoneria, motto ridicelo. Par. 20, 115. Scemare la mente da sè medesima - croè, togliere o sminure l'intendimento. Par. 30, 27. Sceme - sustantivo, per scemamento, mancan-2a. Par. 20, 136, Scemo - addiettivo, lasciare scemo alcuno di se abbandonario, privario della sua compaguia. Pg. 30, 49. Scemo per dimagrato assai. Pg. 23, 23. Scenio luogo - per vuoto e scavato. In. 17, 36. Scemple gote per prive d' orecchie. In. 25, 120. Scemplo - sustantivo, per termento crudelo, liera strage. Pg. 12, 55.

DELLE PAROLE E FRASI. 357

Scempio - addiettivo. per semplice, contrario di doppio. Pg. 16, 55. per disunito, disgiunto e discipato. Pg. 12, 155. Par. 17, 62.

Scendesse - per scendessi. in rima. Pg. 8,

46.

Scemere - per discernere. In. 15, 87. per additare, mostrare. Rg. 26, 115.

Scerpare - rempere, guasture, schiautare. In. 13, 35.

Scesa - calata, precipizio. In. 16, 101.

Scevro - per chi stassi in disparte. Par. 16,

Schegge imbestiate, chiama Dante il toro di legno, fabbricato da Dedalo per soddisfare alla lussuria di Pasife. Pg. 26, 87.

Scheggia - per ischiena di scoglio-grossamente tagliato. In. 18, 71. per tronco di pianta.

In. 13, 43.

Scheggiare - levar le schegge o picoiole assicelle da un legno. Par. 11, 137. ma qui figuretamente.

Scheggio - per un pezzo di scoglio. In. 21, 60, 125.

Scheggioue - scheggio grande. In. 21, 89: v. Scheggio.

Schermare - per disendere, schermire. Pg. 115, 26. per ischifare. Pg. 6, 451.

Schermidore - per colui che parte i combatten-

ti. ls. 29, 142.

Schermo - riparo, difesa. In. 13, 134. e in altri luoghi. Avore schermo a chi che sia. per difenderlo, servirgli di schermo. In. 21, 60.

Schermo - per arma da offendere. In. 21, 81.

Ind. del Volpi. 17



Scoccare - per manifestare, palesare. In. 25, 96. per pronunziarsi. Pg. 6, 130.

Scoccare l'arco del dire - per isfogarsi parlando, o risolversi di parlare. Pg. 25, 17.

Scoglio - per iscorza, ovvero per ostacolo ed impedimento. Pg. 2, 122.

Scolparsi - per purgar le colpe commesse. Pg. 24, 84.

Scommettere - per seminar discordie e scandali; quasi disunire le cose commesse, cioè congiunte. In. 27, 136.

Scomuniche - loro abuso ripreso. Par. 18, 128. Sconcia novella - per falsa, inverisimile, corrotta. In. 18, 57.

Sconcio - per brutto, difforme, vergognoso. In. 29, 107. Par. 9, 53. per difficile, aspro. In. 19, 131. per disadatto, sproporzionato. In. 30, 85.

Sconoscente vita - cioè, ignobile, oscura. In. 7.53.

Scoperchiato - senza coperchio, aperto. In. 10, 52.

Scoperto - a maniera di austantivo. In. 31, 89.

Scoprire - per ispiegare. Pg. 28, 135.

Scorgere - per insegnare, additare, In. 8, 93. Scornato - deluso, svergognato, In. 19, 60.

Scorno - la Natura gli averebbe scorno cioè, quegl' integli farebbero scorno alla Natura. Pg. 10, 33. o la particella gli in questo luogo significa ivi.

. Scorto - per pronto, spedito, sciolto. Pg. 19,

Scoscendere - per dirompere, spaccare o strac-

10. 10. 24, 42.

Scorcio - precipizio. In. 17, 121.

Scostarsi dal fianco - figuratamente, per non

imitare l' esempio. Par. 19, 148.

Scotto - per lo pagemento del desinare o della cena che si mangia nelle taverne. Pg. 50, 144, ma qui figuratamente; benchè non sia voce da tervirsene in cose gravi ed filustri.

Scramm - sedia, cattedra, sedere a scrama, cioè, pro tribunali; farla da giudice o da mae-

atro. Par. 19, 79.

Scriba - per iscrittore. Par. 10, 27. è voce lutina.

Scritta - per iscrizione. In. 8, 127. 11, 7. Scritto - per profezia scritta. In. 19, 54.

Scrittura - per regola di frati. Per. 12, 125.

Scudo - per arme di famiglia o di regno. Par. 12, 53.

Scuciare - spogliar del cucio, levar la pello, acorticure. In. 6, 18, 22, 41.

Scuriada - eferza di cuoio. In. 18, 65.

Scuro - oscuro. Par. 6, 85.

Scusare - per ricusare, Pg. 15, 130.

Sdebitarni - sgravarsı del vuo debito. Pg. 14,

Sdrucita - per eprito, fendere, spaceure. In.

22, 57.

So - per così, detto con affetto di desiderio, e di pregure altrui prosperi uvvenimenti, in quella guisa che i poeti latini adopravano il loro sic. In. 16, 64. Pg. 26, 61. e in altri luoghi.

3e – per benchè. Pur. 4, 78: 19, 28.



Secca - per terra, che dalla divina scrittura chiamasi arida, a differenza dell' acqua. In. 34, 113.

Secchezza - per magrezza. Pg. 24, 32.

Secoli recenti - cioè, i primi secoli del mondo, avanti Abramo. Par. 32, 76.

Secondamente - nel secondo luogo. Pg. 13, 2. Secondar coll'occhio - cioè, accompagnare o seguire colla vista. In. 16, 147.

Secondare - per seguire, seguitare, succedere.

e Dante l'adopera col quarto, e alcuna volta col terzo caso. Pg. 16, 33, 23, 123, 29, 91.
Par. 1, 34, 25, 64, 28, 111.

Secondare alle percosse - cioè, piegarsi a cedere soavemente senza rompersi. Pg. 1, 105.

Secondo - ora seconda all' ora sesta. cipè, l' ora settima che immediatamente segue la sesta. Par. 26, 141.

Secondo che per ascoltare - questa è una elissi; e così supplir si dee: secondo che mi parve di comprendere per ascoltare, cioè ascoltando. In. 4, 25.

Secondo regno - per lo cielo di Mercurio. Par. 5, 93.

Sed - per se, particella; quando seguita vocale. Par. 19, 78. Così Pietro Bembo nelle stanze:

Allor vi ua per gioia e per diporto
Il signor, quando può, sed egli è saggio.

Sedavamo - sedevamo. Pg. 9, 12.

Sedere - detto di luogo, città o provincia; alla foggia del Latini. cioè, esser situato. Par. 9, 26.

Sedere in sul sangue - detto dell'anima, la qua-



renza, per lo centro, al punto della circonfevidono esso cerchio in quattro quadranti. Par. 14, 101.

Sego - per seco, con sè, o con altri della sua natura medesima. in rima. Pg. 17, 58.

Seguace alla passione - cioè, della passione. Pg. 21, 106.

Seguentemente - per subito dopo. Pg. 20, 25. Seguette - per segul. in rima. In. 25, 40. Par. 9, 141. 25, 83. fuori di rima. Par. 9, 24.

Seguio - segui. Par. 3, 124. 6, 2. 25, 48.

Seguir - per seguirono. non seguir la mente. cioè, non rimasero nella memoria. Par. 14, 81.

Seguire e seguitare - per accadere. In. 25, 40,

Seguir la storia - per imitare i fatti virtuosi narrati nelle storie. Par. 19, 18.

Seguitare a chi che sia - cioè, dopo di chi che sia. Pg. 5, 132.

Seguiteria - seguiterebbe. Par. 6, 63.

Seguiterieno - seguiterebbero. Par. 2, 72.

Seguito - per accaduto, succeduto. Par. 24,

Seguito - per colui che segue. Par. 2, 2. Cristoforo Landino spiega diversamente; ma la sua
spiegazione non può sostenersi, perchè contraddice a quello che leggesi poco dopo:
Tornate a riveder li vostri liti.

Selva di spiriti spessi - cioè, folla, moltitudine. In. 4, 66.

Selvaggio - per fuoruscito. La parte selvaggia, appresso Dante, è la fazione de' BiauIn. 6, 65.

Selvaggio del loce - cioè, mal pretico; a guisa di forestiere, Pg. a, 50.

Sem - siame. In. 3, 16. 13, 37. Per. 3, 80, 31, 13. 29, 127.

Sembiante - per immagine dell' anime. Pg. 21,

Sembianca - far sembiance, per accennare. Par. 24, 56.

Sembiare - sembrare, parere, semigliare. In. 1, 50. Pg. 9, 105. 10, 39. Per. 20, 76.

Semblare - pareze. Pg. 10, 113.

Seme - per la fede cristiena. Par. 12, 95. Seme - per cagione. In. 35, 7, Pg. 21, 94,

Seme del piangere - origina e pensiero del piangere, spiegano gli Accademici della Crusca
nel Vocabolazio: le lagrime, spiega Cristoforo Lundino. Pg. 31, 46. Dente forse intende il dolore che di sua natura produce il pianto. Andrea Navagero, in que' versi ch' eglitradusse da un frammento di Filemone, comico greco: At dolor, Ut ipsa fructus arbor, sic lagrimas habet.

Seme di lor semenas - cioè, gli antichi lero progenitori ch' erano le cagioni rimote che gli

avean fatti nascere. In. 3, to4.

Sementa - semenza, seme. In. 15, 76. 23, 125.

Pg. 17, 104

Semente - semenza. Pg. 25, 57. Par. 8, 140.

Semenza - per figliucio. Per. 23, 120.

Semenze - per cagioni effettive. Par. a, tuo...



Semicircoli intercisi di voto - cicè, ordini di seggi, in forma di mezza luna, che quà e là siano vuoti di gente. Par. 32, 26.

Semila miglia di lontano Ci ferve l' ova sesta - poco avanti che 'l sole salga il nostro orizzonte, fa mezzogiorno a que' popoli che sono distanti da noi semila miglia. Par. 30. 1.

Seminatore - che semina. In. 28, 35.

Semo - siamo. In. 4, 41. 17, 34. Pg. 17, 83. Sempiternare - perpetuare, conservare in sem-

piterno. Par. 1, 76. Seus - vecchio. dal latino sener. Par. 31,

59, 94. Seno - per capacità. In. 28, 6. per cuore, animo. In. 18, 63. per sito e parte di cielo. Par. 23, 27.

Senno - a lor senno. a lor piacera. In. 21,

Sensato - per sensibile, soggetto a' sensi. Par. 4, 41.

Sensibile poco e molto - eggetto che poco o molto ferisca il senso. Pg. 32, 14, 15.

Sensibilmente - cioè, co' sensi, col corpa vivo. In. 2, 15.

Sentenzia e sentenza - per concetto dell' animo. In. 9, 15. 10, 96. per opinione di filosofo. Par. 4, 24. per oracolo, responso. Par. 33, 66.

Sentimmo corcare il sole - cioè, ci accorgammo che il sole si corcava, tramontava. Pg. 27, 69.

Sentio - sentl. In. 28, 13.

Sentir amore - i' pensai che l' universo Sentis-

Credesi comunemente, che in questo luogo Dante acceuni la famosa opinione d' Empedocle siciliano, filosofo, tra gli antichi, di somma riputazione, il quale insegnava che la Contesa, o sia la Discordia, per cui separavansi dal caos e distinguevansi tra di loro i quattro elementi, fosse cagione della generazione del mondo; e che per lo contrario, dopo un corso determinato di molti secoli, l' Amore per cui si confondevano gli elementi e ritornavano nell' antica massa, cagionasse la corruzione e la ruina dell' universo. Voleva di più, che questo giro scambievole di generazioni e di corruzioni durasse eternamente. Ma forse allude il Poeta alla opinione d' Eraclito d' Efeso, anch' egli antichissimo filosofo, il quale teneva che il fuoco fosse la materia comune di tutto le cone, e che dopo un certo intervallo di tempo tornasse il mondo a risolversi in fuoco. Insegnava di pia, che la Discordia e la Guerra, croè quando le particelle del fuoco si variavano e si condensavano, lesciando le propria semplicita, veniva a produrre le generazioni; e che all' incontro, la Concordia e l' Amore con cui le suddette particelle di muovo s' assottigliavano, riprendendo la natura primiera, cagionava la distruzione dell' universo: e ciò molte volte a vicenda, Leggasi Diogene Laerzio nella Vita d' Eraclito, e Plutarco de Placitis Philosopho-FULLIA .

DELLE PARULE E FRASI. 207 Sentir d'amaro - cioè, avere in sè amarezza, riuscire amaro al gusto. Pg. 30, 81. Sentir di che che sia - per averne odore. Lat. redolere. Pg. 24, 150. Sentire - per lo senso. Pg. 25, 102. per l' intelletto. Par. 11, 24. Sentire - per sapere, aver contezza. Pg. 16, 138. per esser di parere. Par. 4, 51. Sentire dirittamente - aver buona e retta opinione, essere ortodosso. Par. 24, 67. Senza e sanza mezzo - cioè, immediatamente. Par. 7, 67, 70, 142. Senza morte - cioè, vivo ancora. In. 8, 84. Senza tempo - cioè, eternamente. In. 3, 29. Sepulcro - sepolcro. In. 7, 56. Sepulto - per nascosto. Par. 7, 58. Sequestrare - per disgiugnere, allontanare. Pg. 25, 114. Serafico - che partecipa della carità de' Serafini. aggiunto che vien dato a s. Francesco d' Assisi. Par. 11, 37. Sere - titolo antico di prete o di notaio. In. . 33, 137. Sermo - per parlare, ragionamento. in rima. · Lat. sermo. In. 13, 138. Par. 21, 112. Sermone - per parlare, ragionamento. In. 13, 21. 15, 115. 28, 5. 29, 70. 31, 9. 32, 67. Pg. 12, 111. 22, 128. 24, 7. Par. 19, 75. per fama o racconto. Pg. 8, 138. per discorso fatto in pulpito. uomo da sermone. cioè,

atto a farsi religioso. Par. 8, 147.

Sermone - tener sermone. cioè, parlare. In. 21, 103.

Serotino - per tardo e vespertino. Pg. 15, 141.

Serrame - serestura. In. 8, 126. Pg. Q, 108, Serrare - per mescondere. Pg. 8, 51, per congelare, indurare. In. 31, 123.

Serte - per corona di pentone. Par. 10, 142. Servare - per osservare. Pg. 26, 43. Par. 5, 68.

Servare il solco - non uagir del solco. Par. n.

Servato - per osseçvato, Par. 5, 47.

Servo de' servi - il sommo pontance che qual chiamare sè stesso per umiltà, servus servorum Dec. In. 15, 115.

Sesta compagnia - per compagnia di sei. In. 4,

Seta ora - per lo mesaggierno, secendo l'usam; na degli antichi, da' quali era divica il giorno civile in dodici ore. Per. 30, 2.

Seete - per compasso o seeta con cui si forma un circolo. Per. 19, 40.

Sesto - per una delle perti in che qua divisa la città di Firenze. Per. 16, 41.

Sesto lume - per lo pianeta di Giova. Par. so,

Sete - per desiderio erdente. Pg. 21, 1. Par. 2, 19. Sete del martiro, brama di mosir magtire. Par. 11, 100.

Setta - per erdine religioso. Par. \$, 105, Sette e sette - per quatterdici. Pg. 12, 39.

Settentrione del primo cielo, ekiama Dante i sette candellieri d'oro, che precedevano la propossione de lui vedata nel terrestre l'ampdiso, intesi de lui per li sette doni dello Spirito Santo: perchè sissome vicino al poto

artico rispiendono sette stelle che formano la figura d'un platistro o carro, dagli antichi dette Septemtriones, così nel cielo Empireo i sette dom dello Spirito Santo rilecono di una luce maravigliosa. Pg. 30, 1, v. Cielo primo.

Sottimo splendore - per lo pianeta di Satorno. Par. 21, 13. v. Sesto lume, e Secondo

regno.

,

Setto da materia - cioè, separato, diviso, del latino sectus. Pg. 18, 49.

Sezzaio - ultimo. Par. 48, 93.

Sfavillare - per rilucere, o scoppiar facti. In. 23, 95.

Sfocato - per temperato. Par. 15, 44. Sfogliare - per dimagrare. Pg. 25, 58.

Sfregierai - per perdere il fregio. Pg. 8, ra3, Sgagliardare - torre o levare la gagliardia. In. 21, 27.

Sgannare - toglier d'inganne, disingannere.

Schembo - terto, obbliquo. Pg. 7, 70.

Sgothbrare - per dipartire, mandur via. Pg. 33,

Sgomentare - impaurire. Pg. 14, 60.

Sguardo - secondo lo sguardo che fee lia fede in Cristo. cioè, secondo i tempi ure quali credette la gente in Cristo; che farono tres il primo, avanti ch' egli mascesse, e allora si credeva in Cristo vettturo: il secondo, nello spazio ch' egli viste quaggià, e allora credevasi in Cristo presente: il terzo, dopo la sua moste; e ullora si cominciò a credere in Cristo già venuto. Par. 3a, 16.



Silvano - abitatore di selva; contrario di cittadino. Pg. 32, 100. quì, forestiero.

Silvestro - silvestre, salvatico. In. 2, 142. 21,

84. Pg. 30, 118.

Similemente - similmente. In. 3, 115. 7, 77. 13, 112. Pg. 10, 61. Par. 13, 77.

19, 112. Fg. 10, 01. Far. 19, 77. Simoneggiare – usar simonia, gioà far

Simoneggiare - usar simonía, cioè far mercato di cose sacre, imitando Simon Mago. In. 19, 74.

Simonie riprese - Par. 18, 122, e segg.

Sincero - per netto, purgato, chiaro. Par. 33, 52.

Sine causa - senza cagione. Par. 32, 59. sono voci latine.

Singulare - singolare. Pg. 8, 67.

Sinistra cura, chiama Dante quella che anno i prelati delle cose temporali. Par. 12, 129.

Sinistrare - per volgersi a sinistra; secondo la lezione degli Accademici, Pure sinistra giù calando al fondo. In. 14, 126. ma pare a noi, che non sia da seguitare, essendo la comune, a sinistra, più chiara e facile.

Sin men portò - sino che me ne portò. In. 19, 128.

Sin mi giunse - sino che mi giunse. In. 19, 44. Sipa - voce bolognese, che significa sì. In. 18, 61.

Sire - per signore. In. 4, 87. 29, 56. Pg. 11, 112. 15, 97, 112. 19, 125. Par. 13, 54. 29, 28.

Sirocchia - sorella. Pg. 4, 111.

Si sa - per sa. Par. 19, 39.

Sitisti - per avesti sete. Pg. 12, 57. è voce latina.

Bungare - per licre educative. Fee. 3, 55. Smagarsi da che che sia - cioè, simuoversi. Pg. 10, 106, 27, 104. Smagato - amarrito, avvilito. In. 25, 146. Sincito - per cosa dura come pietra. In. 9, 54. Smalto sommo - piano o pavimento della sommita, Pg. 8, 114. Smalto verde - per suolo erbose. In. /1, 118. Smarrito - per usbigottito. In. 13, 24, per privo di buon colore. Pg. 19, 14. Smeraldi - per occhi lucentissimi; o piacevoli e mansuett, che ricreino chi gli guarda, come fa lo smeraldo. Pg. 31, 116. Smozzicato - mozzo, storpiato, guasto, che à le mensbra laçere, In. 20, (i. Snelletto vasello - cioe, vaselletto snello. Pg. 2, 41. ju vece di animuire il austantivo, si aminuisce l'addiettivo. Così Catullo negli endecasillahi: Tam gratum est mila, quam ferunt puellae Pern ci aureolum fusse malum. e Cicerone nell' epistola 7. del 3. libro ad Q. Frauem Hanc scrips ante lucem ad lychnum hencolum, e nei libro 3. de Oratore, al cap. 60. : Cum churneola fistula, e nel 2, de Natura Decrum; Aures duros, et quesi cornectos habent introtitts. Suello - leggiero, agile, veloce. In. 12, 76. b altrove. 80' - per sono, prime persone del verbo enstantivo. ln. 22, 103.

Sobbarcarsi - sottoporsi al carreo. Pg. 6, 155, Sobranzare - per sovrestere, sopravanzare. Par. 23, 35. Soccorrà - per soccorrerà. Par. 27, 63. Soccorrén - soccorrevano. In. 17, 47. Sodalizio - compagnia, principalmente di convitati. Lat. sodalstium. Par. 24, 1. Soddisface - soddisfa. Par. 9, 79. Soddisfammi a' miei desiri - In. 10, 6. simil frase leggesi nello stesso canto, verso 126. Soddisfara - per soddisfaria, in rima. Par. 21, 93. Sodo - per aggruppato fortemente. Par. 28. Soffera - sostenga, patisca, Par. 24, 14t. Sofferio - sofferse, in rima, Par. 16, to. Sofferire - per sosteners, portare addosso. Pg. 13, 59, 60. Sofferiro odio da alcuno - essere odiato. Pg. 28, 73. Sofferson - soffersero, Pg. 32, 123. Softiato - per ispinto dal vento. Pg. 30, 87. Soffolcere - per riporre, appoggiare. Lat. suffulcire. Par. 23, 130. Soffolgere - la vista tua si soffolge, cloè, si appoggia, si ficca, s' affissa. In. 19, 5. Soffrir dentro a sua meta - cioè, di stare dentro a' suoi confini. Par. 19, 123, Soffrire alla virtà che vaole Freno a suo prode - moderare il suo libero volere, a cui giova l' esser tenuto a freno. Par. 7, 25. Soffriri - per patimenti. Pg. 19, 76. Sofismi - per frodi, ed arti ingennevoli. Par.

1t, 6.

Ind. del Volpi.

Soggiogare - per sovrastare, star di sopra. detto di inogo o altra cosa posta rispettivamente in sito più alto. Pg. 12, 101. Par. 12, 54.

Soglia - per soglio, scanno, sedia circolare. Par. 30, 113. per grado. Par. 3, 82, 18, 28.

Sogliare - soglia , limiture. In. 14, 87.

Soglio - per soglia, limitare. In. 18, 14. Pg.

Sognare - per avvolgersi in errore, o anche insegnare falsa dottrina, sapendo quella esser falsa. Par. 29, 82.

Solaio - palco, tavolato. Pg. 10, 130.

Sola strada - cioè, solitaria. Pg. 24, 130.
Sole - detto dal Poeta, padre d'ogni mortal
vita; concorrendo egli col suo calore alla
generazion delle cose. Par. 22, 116. circonscritto. Par. 27, 138.

Sole, chiamasi da Dante Iddio. Par. 18, 105. 25, 54. coel, Sol che sempre verna. cioè, che fa primavera eterna. Par. 30, 126. e Sol

degli angeli. Par. 10,53.

Sole - per anno. Pg. 21, 101. per giorno. In. 33, 54. v. Soli.

Solecchio - ombrella, parasole. Pg. 15, 14.

Solemo - sogliamo. Pg. 22, 123.

Solere - in forza di nome, per solita usanza o

maniera. Pg. 27, 90. Par. 18, 57.

Soli - per anni; venendoci fatto l' anno dal corso del sole per lo zodiaco. In. 6, 63. per giorni, tempi. In. 29, 105.

Solido - sodo. Lat. solidus. Par. 2, 32.



Solingo - per solo, unico. In. 23, 106.

Sollo - contrario di denso. sollo, chiama Dante un luogo tutto coperto di rena, la quale non si rassoda, ma stassene sellevata. In. 16, 28.

Sollo - per tenero. Pg. 27, 40.

Solo - per nudo, spoglisto. Pg. 32, 60.

Solo - voce sola. per voce di molti che gridino insieme lo stesso. In. 4, 92. Così Marziale nel libro degli Spettacoli, a Tito Vespasiano cesase:

Vox diversa sonat: populorum est vox ta-

men una,

Cum verus patriae diceris esse pater.

Solve - per solvi. in rima. In. 2, 49.

Solvere - per isciogliere. In. 2, 49, 10, 95, 14, 135. Pg. 16, 24, 23, 15, 25, 80, Par. 7, 22, 32, 50, per iscoprire. Pg. 31, 145.

Selvere il digiuno - per appagare la curiosità.

Par. 19, 25.

-Soluto - sciolto, Lat. solutus. In. 10, 114. Par.

15. 52.

'n

Somma d' ogni creatura - per Lucifere, angelo una volta di somma bellezza, ora principe degli angeli ribelli. Par. 19, 47.

Comma parte della ruota - per la sua circonfe-

renza esteriore. Par. 12, 112.

Sommergere il creder pel falso - cioè, lasciarsi ingannare da falsa opinione. Par. 2, 61.

Sommerse il dubitare - cioè, apense, levò ogni dubbio e timore. Iu. 28, 97.

Sommerso - per dannato. In. 20, 3.

Sommessa - sustantivo, contrario di soprappoeta. In. 17, 16, v. Soprapposta.

In. 4, 68. Pg. 6, 132. e in altri luoghi. Sommo - per eccellente. In. 15, 102. Sonar con le mascelle - cioè, batterle per lo freddo. In. 32, 107. Sonare - per celebrare, Pg. 11, 110, 16, 59. Sonare in versi - per esser parrato o descritto in versi. Par. 53, 74. Sonni maggiori, rotti dalla parola di Gesù Crieto - cioè, morti risuscitati. Pg. 32, 78. Sono *et este* – congiunto nella Santissima Trinità; perchè delle persone ei dice sunt, e dell' essenza si dice est. Par. 24, 141. Soperchiare - per avanzar di fuori, uscire. soperchiava li piedi, cioè, soperchiavano. In. tg, 22. Soperchio - per eccesso. In. 11, 4. Soperchio - soverchio, troppo. In. 7, 48. Soppresso - per abbassato, umiliato. Pg. 17, 115. per calpestato. In. 14, 15. Soprannome - cognome. Par. 15, 138. Soprapporsi al segno de' mortai - cioè, passare i limiti a' quali possono arrivare gli uomini. Par. 15, 42, Soprapposta – quel risalto che ne' lavori rilieva del fondo, In. 17, 16. v. Sommessa. Soprato - per superato, Par. 30, 24. Sorbo - albero noto, che produce i frutti d' acerbo suporo. In. 15, 65, può essere che qui sia detto per sorba ch' è il frutto di tal alpero. Sorca - per topo o sorcio, in rima. In. 22, 56. Bordo – materia syrda a rispondere, cioè,

antennosa, e che resiste ana pertenone detla forma che vi si deve introdurre. Par. 1, 129.

Sorella - per suora, monaca. Par. 3, 46,

Sorella bianca della brina, chiama Dante la neve. In. 24, 5.

Sormentate - per colui che sormentò. Pg. 19, 56.

3

Sorpreso - per dato in iscambio d' altra cosa promessa. Par. 5, 59.

Sorpriso - in rima, per sorpreso, occupato. Pg.

Sorrise parolette - cioè, dette sorridendo. Par.

Sorteggiare - per assortire, eleggere. Par. 21,

Sortire - per eleggere in sorte. Par. 18, 105. Sortire altrui - per dare in sorte. In. 12, 75. Sortito - per assegnato in sorte. Par. 4, 37. 22, 120. per eletto a sorte. In. 19, 95.

Sorvenire - sopravvenire. Pg. 23, 80. Soso - per suso. in rime. In. 10, 45.

Sospeccione - sospetto, Lat. suspicio, Pg. 19, 55.

Sospeccioso - sospettoso, Par. 12, 39.

Sospeto - per nomo che non sia nè salvo, nè dannato alla pena del senso. In. 2, 52, 4, 45.

Sospetto - per dubbio, quistion difficile. Pg. 6, 43. per paura, timore. In. 9, 51, 22, 127, 23, 54.

Sospicciore - sospettare. Lat. suspicari. In. 10, 57. Pg. 12, 129.

te vicendevou, ovvero aus ingrime. in. 5, 130.

Sospirare a chi che sia - per dimandar con sospiri. Par. 22, 121.

Sosta - quiete, posa. Pg. 29, 72.

Sostere - fermare, far pause. In. 16, 8. Pg.

Sostenere - per aver cuore, animo di far che che siz. In. 30, 42, per ritenere, raffrenare. In. 26, 72.

Sottigliarei - per ismagrirei. Pg. 23, 63.

Sottosopra - co' piedi all' insu. In. 19, 80.

Sottrarre - per nascondere, In. 26, 9t.

Soverchiare - per ascendere, salire. Pg. 3, 99. per superare. Pg. 26, 119. Par. 13, 6, 14, 53. 31, 120. per trapassar l'uguaghanza. dicesi la notte soverchiare, quando passato l'equinozio d'autunno, comincia ad esser più lunga del giorno. Pg. 2, 6.

Soverchiar la strada - per avanzarsi nel cam-

mino. Pg. 20, 125.

Soverchio - che avanza, troppo . per soverchio . sottintendi , lume . Pg. 17, 53.

Soverchio - far soverchio, per venire a galla.

In. 21, 5t.

Soverchio del salire - cioè, tempo in abbondauxa per salire. Pg. 22, 96.

Sovrano - per colui che sta di sopra. In. 32, 128. per eccellente. In. 22, 87.

Sovrano degli amori - cioè, l' amor massimo. Par. 26, 28.

Sovranzare - sovrastare, superare. Par. 20, 97.



DELLE PAROLE E FRASI.

Sovresso - sovra, sopra. sovresso 'l nido. Par. 19, 91. Sovresso l'acqua. Pg. 31, 96. Sovresso 'l mezzo. In. 34, 41. Sovresso noi. In. 23, 54.

Sovvenire alcuno della sua compagnia - cioè, aiutarlo con farsegli compagno. Pg. 1, 54.

Spada - pregio della spada, chiama Dante il

valor militare. Pg. 8, 129. v. Borsa.

Spada - essere come spada alle Scritture. cioè, torcere in mala parte i detti della scrittura sacra; come si vede il viso torto, se si guarda in una spada forbita. Par. 13, 128.

Spaldo - muro di fortezza, o ballatoio che si faceva anticamente in cima alle mura o alle

torri. In. 9, 133.

Spallaccia - peggiorativo di spalla. In. 17, 91. Spalle d' un colle - i lati vicini alla sommità di quello. In. 1, 16.

Spanna - lunghezza della mano aperta dal dito mignolo al grosso. In. 6, 25. Par. 19, 81.

Sparto - cioè, sparso. In. 20, 88. Pg. 12, 33. 28, 13. 31, 51. Par. 28, 31. 31, 130. per disteso. Pg. 1, 124.

Spaventare - non vi spaventi di palesarvi a vie. in questo significato dicevano gli antichi Latini, deterrere. In. 29, 108.

Spaurato - impaurito. In. 22, 98.

Spaziarsi - per diffondersi, dilatarsi, stendersi. Pg. 26, 63. Par. 4, 126. 5, 118.

Spazzo - pavimento. In. 14, 13. Pg. 23, 70.

Specchi - per li Troni, ordine d'angeli in Paradiso. Par. 9, 61.

Specchiarsi nel viso - per esser veduto. Par.

Specchio, chiama Dante il sole. Pg. 4, 62. e il pianeta di Saturno. Par. 21, 18.

Specchio di Narcisso - per l'acqua. In. 30, 128.

v. Narcisso, neli' Indice secondo.

Spece - spezie. in rima. Par. 1, 57. fuor di rima. Par. 32, 123.

Specifica virtute - particolar proprietà di cia-

scupa cosa. Pg. 18, 51.

Speculo - specchio. Lat. speculum. Par. 29,

144. quì figuratamente, per angelo.

Speglio - specchio. In. 14, 105. Par. 30, 85. e figuratamente, Iddio in cui veggonsi da' beati tutte le cose. Par. 15, 62. così, Speglio verace. Par. 26, 106.

Spelta - sorta di biada, In. 13, 99.

Speme - speranza. Par. 25, 67. e in altri luo-

Spendio - spesa, dispendio. In. 7, 42.

Spene - speranza. in rima. Pg. 31, 27. Par.

Spennare - spogliar delle penne. In. 17, 110. Spenta ogni veduta - cioè, tolta. In. 17,

Spera - sfera, globo. In. 34, 116. Par. 3, 111. 9, 110. per cielo. Pg. 15, a. altri l'intendono per li raggi del sole.

Spera - farsi spera sovra fissi poli. cioè, girar-

si attorno 'l suo centro. Par. 24, 11.

Spera Che si vela a' mortai cogli altrui raggi, chiama Dante il pianeta di Mercurio, il quale vien quasi sempre coperto da' raggi del sole, non discostandosi da lui più che



trenta gradi che sono lo spazio d' un segno. Par. 5, 128.

Spera del sole - cioè, i raggi di esso. Pg.

17, 5.

Spera ottava - il cielo delle stelle fisse, giusta il sistema di Tolommeo, Par. 2, 64.

Spera più tarda, chiama Dante il ciel della luna; forse perch' è la più distante dal pri-

mo mebile. Par. 3, 5t.

Sperent in te - Sperino in te. così principia il versetto 11. del sulmo 9. di Davide. Par. 25, 98.

Spergere - per dispergere. Pg. 27, 84.

Spermentare - sperimentare, mettere a cimen-

to. Pg. 11, 20.

Spernere - per discacciare, rimuovere. Par. 7, 64. è voce latina; ma in questo significate gli ottimi autori direbbero piuttosto, aspernare.

Sperso - disperso. In. 33, 153.

Sperto - per pratico. In. 31, 91. Pg. 2, 62. Lat. expertus.

Sperula - picciola apera o globo. Par. 22, 23.

e figuratamente, anima besta.

Spesa - metaforicamente, per descrizione. Pg. 29, 98.

Spesso - per denso. Pg. 32, 110, e in altri luo-

Spia - per uno che semplicemente riferisca. Pg. 16, 84.

Spiecente - che spiece. In. 3, 63. 6, 48. Spiecersi - staccarsi, levarsi. In. 30, 36.

Spicciare - per fuggire o shalzar via con prestezza. In. 23, 33. per iscaturire, sgorgare, liquori. In. 14, 76. Pg. 9, 103.

Spiegarei - per isvilupparei, In. 15, 90.

Spiegarei d' un dubbio - cioè, svilupparsene. Pg. 16, 54.

Spigolare - raccoglier le spighe rimase nel campo dopo la messe. Lat. spicas legere. In. 52, 53.

Spigolo - per l'imposta che serra l'uscio; presa la parte per lo tutto. Pg. 9, 184.

Spingare - per guizzare colle piante de' piedi. În. 19, 120.

Spirare - per ispirare. Par. 6, 88. per mandar vento. Pg. 30, 89. per purlare. Par. 19, 25. 25, 82. per procedere. Par. 2, 129. per uscire. Par. 4, 18, 24, 54, 82.

Spirazione - ispirazione. Pg. 30, 135.

Spire - per quelle rivoluzioni che sa il sole passando da un grado all' altro dello zodiaco, e non ritornando, nel suo nascere o nel suo tramontare, allo stesso punto. Par. 10, 32. Spira è propriamente quella linea che benchè a' aggiri, pure non ritorna in sè; come, per grazia d' esempio, una sune avvolta, o un serpente. Spire in che il sole più tosto agni ora s' appresenta, chiamansi quelle che descrive quel pianeta dopo l' equinozio di primavera suo al solatizio di state.
Par. 10, 32.

Spirital corte - per foro ecclesiastico. Par. 11, 61.

Spiritale - spirituale. Pg. 18, 32, 23, 105. Spirital vita - cioè, lo stato dell' anime separate da' corpi. Par. 33, 24. Spirito - per fiato, sospiro. Pg. 30, 98.

Spiro - per spirito, favella, voca. Par. 10, 130.
14, 76, 24, 32, 26, 3, per lo spirare e man-

dar fuori la voce. Par. 25, 132.

Spiro eterno - per la gloria che Dio spira disugualmenta nelle anime de' beati, secondo i meriti di ciascuno. Par. 4, 36. per lo Spirito Santo. Par. 11, 98.

Spirto - avere spirto, cieè, spirare. Par. 20,

15.

Splendore - forse cosa creata; essendo le creature come tanti raggi uscenti dell' infinito e lucidissimo sole ch' è Dio. Par. 29, 14. v. Subsisto.

Splendori - per angeli. Par. 29, 138.

Spola - strumento di tessitori. Pg. 31, 96. Par. 3, 96. v. Spuola.

Spoltrersi - gittar via la pigrizia o poltroneria. spoltre. per spoltri. In. 24, 46.

Sponsalizie - per lo hattesimo ove l' anima si sposa alla vera fede. Par. 12, 61.

Sporgerei - per istendersi, In. 34, 122.

Sporgersi - per tempo non si sporge, cioè, si fa in un attimo, senza consumer tempo. Per. 10, 39.

Sporre - per dare in luce, partorire. Pg. 20, 24, per deporre. In. 19, 130.

Sporto - per disteso. Lat. porrectus, expansus. Pg. 6, 16.

Sposa bella, che Cristo s' acquistò con la lancia e co' chiavi - cioè, la Chiesa, guadaguata da Cristo colla sua passione. Par. 32, 129-



12, 43. 27, 40. allevata del sangue dei primi pontenci che furono martirizzati, ivi, così pure, sposa di Dio. Par. 10, 140, 11, 32.

Spose di bontate deono essere le cose di Dio cioè, non debbono darsi i sacramenti e gli
ecclesiastici benefizi a chi, per avergli, sborsa danari o prezzo equivalente a' danari; perchè un tale sarebbe adultero, e non già sposo: ma a chi se ne mostra degno colla bontà e colla virtù. In. 19, 3.

Spranga - legno o ferro che si conficca a traverso, per esempio, di due tavole, per tenerne insieme unite le commessare. In. 32,

49.

Sprazzo - per ispruzzo d' acqua sottilissimo. Pg. 23, 68.

Spremere - per esprimere con parole. Par. 4,

Spronare - per correre a spron battuto. Par. 17, 106.

Spuola - strumento di legno, per uso del tes-

sere. In. 20, 122. v. Spola.

Squadernare - per volges le carte d' un libro; o dislegarlo, e cavarne i fogli, spargendoli qua e la . e figuratamente, apargere, distribuire. Par. 53, 87.

Squadrare - per mostrare apertamente. In. 25, 3.

Squama - per pelle ravida. Pg. 23, 39. Squilla - per picciola campana. Pg. 8, 5.

Squillo - suono, Par. 20, 18.

Stabilito per luogo - cioè, eletto ad esser luogo, lu. u, 23.

DELLE PANOLE E PRASI. Stadera - strumento da pesare. Lat. statera. Par. 4, 138. qui è metafora. Stagliato - tagliato grossamente, scosceso. In. 17, 134.

Stallo - per dimora, stanza. In. 33, 102. Stamane e staman - questa mattina. Pg. 8, 59, 92.

Stampa interna - metaforicamente. per desiderio che si concepisce nel cuore. Par. 17, 9.

Stance mano - per sinistra. In. 19, 41. questa voce in questo significato, al parere del dottissimo Salvini, a carte 63. della 2. centuria de' suoi Discorsi Accademici, non è toscana, ma d' alcun altro linguaggio d' Italia.

Stancare - per istancarsi, inflevolire. Par. 8; 114.

Stante in piede - cioè, ritto. In. 18, 132.

Stante per sè - che sussiste da sè stesso, come la sustanza rispetto agli accidenti. Pg. 17,

Stanziare - per diliberare, ordinare. In. 25, 10. per giudicare, riputare. Pg. 6, 54.

Stare - per convenire. Che meglio stesse a te, c' a lor, la fretta. In. 16, 18.

Stare - per fermarsi. In. 27, 63. per gettare il \* tempo. Par. 11, 104.

Stare a bada – attendere, aspettare. In. 31, 139.

Starsi - per rimanersi, fermarsi. In. 19, 97. Pg. 17, 84. per non far motto. Par. 21, 47.

Star sull' ali - detto del falcone che si sostenga in aria, volando. In. 17, 127.

Statuto - per decreto. Par. 21, 95.....

2, 101. 31, 45.

Stella - la stella. detto sesolutamente, per lo pianeta di Venere, bellissimo e lucentissimo, il quale su dagli antichi appellato Fosforo e Lucifero, quando la mattina resta nel cielo dopo le altre stelle; e quando la sera primo comparisce, Espero e Vespero. In. 2, 55. Non manca chi per la stella intenda il sole. All' opinione di costoro pare che dia favore l' ultimo verso della Divina Commedia, L' Amor che muove 'l sole e l' altre stelle; dinotando la voce altre, che anche il sole debba tra le stelle annoverarsi.

Stella prima - per la luna, Par. 2, 3o.

Stella sesta temprata - cioè, il pianeta di Giove, che vogliono gli astrologhi sia di temperata natura. Par. 18, 68.

Stelle chiamate dagli astronomi, di prima gran-

dezza - Par. 13, 4.

Stelle - dette dal Poeta, Ninfe eterne. Par. 23, 26.

Stelle - per li profeti, e dottori della Chiesa.

Par. 25, 70.

Stelo - per gambo del fiore. In. 2, 129. per l'asse o perno, sopra 'l quale girasi la ruota. Pg. 8, 57. per l'asse del mondo, che fingesi dagli astronomi passere da un polo all'altro opposto, per lo centro, i quali due poli sono l'estremità immobili di detto asse. Par. 13, 11.

Stemprare - per consumar di dolore, dar martello, Pg. 30, 96. Stendale - stendardo. Pg. 29, 79.

Stendersi in destro - cioè, nel destro lato. I

15, 19.

Stenebrare - levar le tenebre dinanzi, illu nare. Pg. 22, 62.

Sternere - voce latina. per appianare, dic rare. Par. 11, 24. 26, 37, 40. in questi ghi è metafora.

Stérnilmi - cioè, me lo sterni, mel dichia

Par. 26, 43.

Sterpi eretici - metaforicamente, per dotti falsa ed eretica. Par. 12, 100.

Stessi - per istesso, stesso, in rima, In. Q. Par. 5, 133.

Stien - stiano. In. 22, 100.

Stile - per quello strumento acuto di meta col quale disegnano i pittori. Pg. 12, 64 Stilo - per istile, scrittura, penna. Pg. 24 Par. 24, 61.

Stimare - per considerare. In. 24, 25. Stimativa - immaginazione, giudizio. Par.

75.

Stingere - per levar via. Pg. 1, 96.

Stinguere - per estinguere, spegnere. In. 36. per cancellare. Par. 23, 53.

Stinguersi - per isparire, dileguarsi. Par. 13,

Stinto - per cancellato. Pg. 12, 122.

Stipa - per mucchio. quello che i Latini cono strues. In. 24, 82. per siepe che de e circonda. In. 11, 3.

Stipare – stivare, addensare, ammucchiare, 7, 19. 31, 36. è voce latina.

Stizzo - tizzone. In. 13, 40.

8, 83.

Stola - per veste. Pg. 32, 81. Par. 30, 129. per cappa di monaco. In. 23, 90.

Stole - per corpi beati. Par. 25, 127.

Storiato - per iscolpito distintamente. Pg. 10,

Stormire - far romore. In. 13, 114.

Stormo - adunanza d' nomini per combattere, e anche lo stesso combattimento. Lat. turma. In. 22, 2. Stormo di cant, disse il Petrarca nella canzon grande.

Stornei - stornelli, accelli. In. 5, 40.

Storpio - impedimento, interrompimento, con-

trarieta, dimora. Pg. 25, t.

Strale - per disavventura, colpo di fortuna. Pg. 31, 55. Strale d' intenzione. Par. 13, 105. Strali d' ammirazione. cioè, punture. Par. 2, 55.

Straluuare gli occhi - travolgerli in quà e in la, dopo averli bene aperti. In. 22, 95.

Stramba - fune fatta d' erba. In. 19, 27.

Strame - fieno o paglia per dare in cibo o per farne letto alle bestie. Lut. stramen. In. 15, 73.

Straniare - per dipartire, disunire, allentana-

re. Pg. 33, g2.

Stregghia - strumento di ferro dentato, col quale si ripuliscono i curalli. In. 29, 76.

Stremi - per ultimi momenti del vivere. Pg. 22, 48.

Streme - per estremità, orlo, sponda. In. 17, 32. Pg. 4, 32, 22, 121.

Stremo - per ultimo tempo del vivere. Pg. 26,

DELLE PAROLE E FRASI. n3. così, stremo della vita, cioè, ultim

lo. Pg. 13, 124.

Stremo - addiettivo, estremo, ultimo. In 43. per lontanissimo. Par. 31, 122.

Stremo della luna - estremità del corpo o i

lunare. Pg. 10, 14.

Streme del mendo - ultima circonferenza l' universo, che da Lucrezio in più lu del suo poema vien chiamata moenia mi Par. 19, 41.

Strenna - mancia, Lat. strena. Pg. 27, 1 Stretta - per oppressione, soffocamento. In

132.

Stretta di neve - cioè, gran caduta di nevi

costringa. In. 28, 58.

Stretto - tenersi stretto a giudicare. eioè dar riservato ne' suoi giudizi; ridursi a sentenza con gran difficoltà. Par. 20, 1:

Stretto a consiglio - cioè, ridotto insieme

altri a consigliare. Pg. 7, 103.

Stretto all' Orse - cioè, molto vicino ad ( Pg. 4, 65. v. Orse, nell' Indice secondo sì, piedi stretti al bosco. In. 14, 75.

Strignere - per congiugnere. Par. 29, 35. costriguere, necessitare. Pg. 29, 98.

Strigner la mente - cioè, commuover l'aui Pg. 14, 126. maniera de' Latini. Virgilio g. dell' Eneida, al verso 294:

Atque animum patriae strinxit pietatis im Stringersi a chi che sia - cioè, accestarsi q

to più si può. Pg. 14, 140.

Striscia - per serpe che si va strisciando. se dalla tigura che à di striscia, cicè di molto più lunga, che larga. Pg. 8, 100. Ind. del Volpi.

che fa l'acqua cadendo, [n. 17, 119.

Strozza - canua della gola. Lat. jugulum. In.

7, 125, 28, tot.

Strupo - stupro, in rima, In. 7, 12, ma qui prendesi per la ribellione degli angeli cattivi da Dio. Parimente le divine scritture so-gliono chiamare l'idolatria del popolo ebreo, adulterio e fornicazione.

Stucco - per sazio. In. 18, 126.

Studiare - par affrettare, sollecitare. Pg. 27,

Studiare a' Decretali - cioè, attendere, applicar l' animo ad essi. Par. 9, 135. v. Decretali, nell' Indice secondo.

Studio - per cura. Par. 15, 121.

Studioso - per sagace, o frettoloso, aggiunto di cane. In. 33, 31.

Stupefacénsi - stupefacevansi. Par. 31, 35.

Stupire - per rimanere come insensato. Par. 26, 89.

Stupore - stupor m' eran le cose non conte. cioè, mi facevano maravigliare. Pg. 15, 12.

Su - cioè, nel mondo di sopra, rispetto all' Inferno, In. 19, 72.

Su - ombre che Dio su non degni, cioè, anime che Dio non faccia degne del Paradiso. Pg. 21, 20.

Sua - per loro. Par. 28, 107.

Suado a carità - che persuade la carità. suadus è vece latina. Par. 31, 49.

Subitano - subito, improvviso. Pg. 3, 1. Subi-

291

Sub Julio - sotto l' imperio di Giulio Cesar In. 1, 70. v. Miserere.

Sublimare - levare in alto. Par. 26, 87.

Subsisto - sussisto, che qui pare che voglia di sottogiaccio, come base e fondamento d'ogi creata cosa; parlandosi del Creatore. Para 29, 15. quando questo verbo non si dovesi piuttosto riferire alle creature, le quali su sistemo perchè Dio, avendole create, le con serva tuttavia. v. Splendore.

Succedette - successe. In. 5, 59.

Successione - per quello che dee succedere, Pg. 10, 110.

Succhio - per trapano, trivella. In. 27, 48.

Succiare - per attrarre a sè l'umore e'l sugo, diseccare. In. 19, 33.

Sue - per loro. Par. 11, 42. 15, 117.

Súe - per su. in rima. Pg. 8, 23. 16, 30.

Su e giù - per queste due particelle intende il Poeta i due poli artico ed antartico, il pri mo de' quali sempre da noi, abitatori della zona temperata settentrionale, si vede; l' al tro, non mai. Par. 10, 21. Conforme a quel di Virgilio, nel 1. della Georgica al verso 2/12.:

Hic vertex nobis semper sublimis: at illum Sub pedibus Styx atra videt, Manesque profundi.

Svergognato - per privo di vergogna. Pg. 23, 106.

Svernare - prima che gennaio tutto sverni. cioè, prima che il mese di gennaio non appartenga più all' inverno, ma cada in primavera; per l'errore ch' era nel calendario a'

مزرا

comando di papa Gregorio XIII. l' anno di nostre salute 1582. Par. 27, 142. v. Cente-sma.

Svernare - per canture, come fanno gli uccelli passato il verno. Par. 28, 118.

Svestirsi - spogijarsi, Par. 30, 92.

Sufficiente - sufficiente, Par. 7, 116.

Sufficients - per sbile, atto. Per. 13, 96. Sufolare - fischiare. In. 22, 104, 25, 137.

Suggellare del suo segno - cioè, sigillare serrando. In. 11, 49.

Suggelli vivi D' ogni bellezza, chiama Dante

gli occhi di Bestrice, Par. 14, 133.

Suggello - per influenza celecte. Par. 13, 75, per segno evidente, e sicuro testimonio. In. 19, 21.

Suggetto - per molo. Par. 2, 107.

Suggetto dell' amore - colui che ama. Pg. 17,

Suggetto de nostri alumenti, chiama Dante la terra in cui stanno le biada, le piante e gli animali che ci nutriscono. Per. 29,

Suggiugare - soggiogare. Pg. 18, 101. Sviere - per uscir di struda. Pg. 29, 118.

Sviarai - useiro del dritto cammino. Par. 27,

Summao Deus clementiae - Dio di somma clemenza, principio d' un inno che canta la Chiesa, Pg. 25, 121.

Summo - per sommo. in rima. In. 7, 119.

Suo - per lore. Par. 31, 50. Suoi - per lore. Per. 19, 114.



## DELLE PAROLE E FRASI.

Svolazzare le ali - per dibatterle, vent

In. 34, 50.

Suolo marino - la superfizie del mare, e ga appunto l'aequor de' Latini. In. 26 Pg. 2, 15.

Svolvere - svolgere, sviluppare. In. 11. Suonare - per dire, profferire, manifesta parole. Par. 15, 68. 26, 50. e in alti ghi.

Suono - per fama. In. 27, 78. per parlar

15, 105.

Suora - per sorella. Par. 24, 28. Beatric tesa per la teología, è sorella della cat chiesa. ivi.

Superba costa - per balzo di montagna sommamente e discosceso. Pg. 4, 41.

Superbe viste - per occhio finissimo e pen tissimo, Par. 30, 81.

Superbo omero - cioè, spalla spinta all' In. 21, 34.

Superbire - insuperbirsi. Pg. 12, 70. Pa 56. è voce latina.

Superno - superiore, più alto di tutti. Pi 125. e in altri luoghi. Lat. supernus.

Supino - avverbio. supinamente, colla

supina. In. 14, 22.

Suppa - pane intinto nel vino. Pg. 33, Dante in questo luogo alludesse al sac della messa, come alcuni vogliono; si degno di molta riprensione per l'irrive del motto. Alcuni spositori però interpe questo luogo in altra maniera, come il dino e 'l Vellutello, seguendo Benveni Imola; e dicono che a' tempi di Dan

ni mangiasse sopra la sepoltura dell' neciso una suppa, non potea dopo per vendetta esser morto: la quale spiegazione noi ancora seguitismo.

Supplicare a chi che sia - Par. 15, 85, 26, 94, 33, 25, è costruzione latina, Tibullo nella 7.

elegia del 1, libro:

Arida nec pluvio supplicat herba Jovi.

Supplico - coll' accento acuto sulla penultima sillaba, in grazza della rima. Par. 26, 94.

Surgere - sorgere. In. 13, 100. Pg. 17, 34. è voce latina.

Surto - sorto, levato. In. 26, 43. Pg. 8, 9. 21, 9. Par. 18, 73.

Suscitare - per risuscitare, chiamar da morte a vita. Par. 20. 110.

Susina - sorta di frutto. Lat. pranum. Par. 27,

Suso - su, sopra, In. 9, 57, 32, 138, Par. 33, 50, e in altri luoghi, per poco avanti. Par. 13, 46.

Sussistenza - per cosa che da sè sussista, sostanza, essenza, Par. 13, 59, 33, 115.

Sustanzia - per ipostasi o persona. Par. 13, 27. Sustanzial forma - dicesi l'anima ragionevole da' filosofi. Pg. 18, 49.

Sustanzie - per creature. Par. 29, 32. Sustanzie pie - per gli angeli. Pg. 30, 101. Sutto - sotto, in rima. In. 11, 26.



## ${f T}$

Tacente - fu tacente . cioè, si tacque . Par.

Tacere - dove 'l sol tace. cioè, dove il sole non porge ano splendore. detto per quella figura che i Greci chiamavano accere, e i Latini abusio. In. 1, 60. In simil guisa dicevano gli antichi sulentia lunae agl' interluni, cioè a quel tempo che la luna di notte non si lascia vedere.

Tacere - il vento si tace. cioè, ristà, cessa, lascia di soffiare. In. 5, 96.

Tacette - per tacque. In. 2, 75. Pg. 24, 63. Par. 9, 64.

Tacetti - per tacqui. In. 27, 98.

Tafano - sorta d'insetto fastidioso, simile alla mosca. In. 17, 51.

Taglia - per foggia, assisa, livréa, forma d'abito. In. 23, 62.

Taglio - per taglio. cioè, indirettamente, obbliquamente, ma in senso figurato. Pg. 31, 3. v. Punta.

Talpe - per talpa, animal noto. in rime. Pg.

Tane - per le bolge dell' Inferno, descritte dal nostro Poeta. In. 21, 126.

Tange - tocca. Lat. tangit. In. 2, 92.

Tan m' abbelis ec. - parole provenzali miste

ca d' Arnaldo Daniello, poeta eccellentissimo di Provenza; le quali in lingua nostra euonano così i Tanto mi piace la vostra cortese dimanda, ch' io non posso nè voglio cuoprire a voi il nome mio. Io sono Arnaldo, che piango e vo cantando in questo rosso guado la passata follia; e veggio dinanzi a me il giorno ch' io spero. Ora vi priego per quel valor che vi guida al sommo della scala, ricordivi a tempo, cioè opportunamente, del mio dolore. Pg. 26, 140, a segg.

Tente - per altrettante, In. 26, 31.

Tanto - per solamente. Lat. tantum. Par. 2,

67. 29, 112.

Tento ad ogni cosa - cioè, capace di riempiere ogni cosa, secondo la misura di ciascheduna, Par. g. g.

Tapino - per infelice, tribolato. dal greco 🖦

warec. In. 30, 91.

Tardare - per sembrar tardo. In. 9, 9, 21, 25.

Tardare all' alto fine - cioè, di giagnere all' alto fine. Par. 22, 34.

Tardato dell' usanza - cioè, più tardi del solito. Par. 30, 84.

Tardi - avverbio. m' e tardi l' ubbidire. cioà.

mi per tardo. In. 2, 80.

٦

Tastare - per toccare, ma detto figuratamente, per accennare. Pg. 22, 58. così, Toccando un poco la vita futura. In. 6, 102.

Te Deum laudamus - Te Dio lodiamo, printipio dell' inno de' santi Ambrogio ed Agostino, con cui la Chiesa suol ringrazi dio de' suoi benefizj. Pg. 9, 140.

Tegghia - vaso di rame, piano e di den gnato, dove si cuocono torte, migliac mili cose. e il suo coperchio pure, c terra cotta, collo stesso nome si chia

29, 74.

Tegghiaio - Farinata e'l Tegghiaio ch degni. In. 6, 79. Nel pronunziarsi que so, per ridurlo al giusto numero delle sillabe, si dee levar la sillaba io nell Tegghiaio. Così usavano di fare c volta gli antichi. Basti per tutti il P nel cap. 4. del Trionfo d' Amore:

Ecco Cin da Pistoia, Guitton d' Are

v. anche Par. 15, 110.

Tela Onde non trasse insino al co la figuratamente, per vita religiosa inti da chi che sia, e poi non condotta ma abbandonata. Par. 3, 95.

Telo celestiale - per fulmine. Pg. 12, 2

Te lucis ante terminum - Te prima che
ni il giorno ec. principio dell' inno ch
-ta la Chiesa nell' ora di compieta. Pg

Tema - per argomento di poema. Par. :
50, 23. per soggetto di ragionamento.

146.

-

Temendo no 'l mio dir - temendo che mio dire. In. 3, 80. così, temendo no star. In. 17, 76.

Temersi - per temere. Par. 22, 27. Temetti - Lat. timui. In. 31, 109. Temo - coll' e larga. per timone. Pg. 2: 32, 49, 140. Par. 13, 9. del sole. Par. 31, 124. v. Fetonte, nell' Indice secondo.

Temperanza - per cosa che tempera e mitiga l'eccesso d'una qualità. Pg. 30, 26. Par. 5, 135.

Temperar di Giove tra 'l padre e 'l figlio - cioè, Giove, pianeta temperato, posto tra 'l padre Saturno, di fredda qualità; e tra 'l figliuolo Marte, di calda. Par. 22, 145.

Temperare il giorno agli occhi - cioè, moderare il lume del sole in maniera, che possa esser sofferto dalla vista de' riguardanti. Pg.

28, 3.

Tempesta - per impeto e violenza. In. 21, 67. Tempia - aver la tempia rossa, per accendersi di vergogna. Par. 17, 66.

Tempie - forse per occhi, figuratamente. Par.

Tempi gravi - cioè, calamitosi. Par. 32, 127. Tempio del suo voto - cioè, dove s' è fatto

voto d' andare in pellegrinaggio. Par. 31, 44. Templo - tempio. Lat. templum. Par. 18, 122.

28, 53. Tempo - poco tempo era a volgere - cioè, re-

stava da trapassare. Pg. 1, 60,

Tempo della Grazia - cominciò questo tempo dopo la pubblicazione dell' Evangelio. Par. 32, 82.

Tempo di maritar le fanciulle, troppo affretta-

to a' tempi di Dante - Par. 15, 104:

Tempra - per nota musicale. Pg. 30, 94. Par. 10, 146. per consonanza. Par. 14, 118.

DELLE PAROLE E FRASI. 296

Tempra di penna - cioè, temperatura, taglio.
ma quì figuratamente. In. 24, 6.

Tempra d' orivoli - manifattura, concerto d' orivoli. Par. 24, 13.

Temprare - Temprava i passi in angelica nota. cioè, accordava i passi col canto degli angeli. Pg. 32, 33.

Tenavamo - tenevamo. In. 21, 3.

Tendere - per istendere, spiegare. Pg. 29, 109.

Tenebra - per tenebre. Pg. 7, 56.

Tenébra - coll' accento acuto sulla seconda sillaba. in rima. Par. 19, 65.

Tenebrato - ottenebrato, oscuro. Pg. 16, 3.

Tenera nube - cioè, sottile, trasparente. Par. 12, 10.

Tener del monte e del macigno - cioè, conservare, anche in mezzo alle città, costumi ruvidi e convenienti a persona discesa da progenitori villani ed alpestri. In. 15, 63.

Tenere - per impedire, vietare. In. 7, 6.

Tenere gli occhi a che che sia - guardare attentamente. Par. 30, 133:

Tenere il viso a che che sia - per ben conoscerio. e tenere il dosso a che che sia. per non intenderlo. Par. 8, 96.

Tenere i piedi - per allentare il passo. In. 23,77.

Tener fronte - v. Fronte.

Tener l'aspetto in che che sia - guardar fissamente alcuna cosa. Par. 25, 110.

Tener lo campo - figuratamente. per essere il

primo in qualche arte. Pg. 11, 95.

Tener lo guado - per non torcere dal dritto sentiero. Par. 2, 126. Così dicevano i Latini, tenere viam. Tener sentenzia - per significar con parole. In. 9, 15.

Tenersi - per reggersi in piedi. Pg. 15, 120.

Tenersi a che che sia - per sidarsi di che che sia. In. 9, 59.

Tenersi stretto a giudicare - cioè, andar cauto nel dar giudicio. Par. 20, 133.

Tenne a sinistra - sottintendi, suo cammino. In. 18, 21.

Tentar di costa - urtar leggiermente nel sianco per avvisare. In. 27, 32. e tentare semplicemente, nello stesso significato. In. 12, 67.

Tentare - per ingegnarsi di sciogliere una difficoltà. Par. 28, 60. per voler esprimere. Par. 51, 138.

Tenzione - tenzone. per dubbio o dissicoltà di vedere. Pg. 10, 117.

Tenzonare - contendere, contrastare. In. 8,

Teodía - voce greca, che vale canto in lode di Dio. così chiama Dante i salmi di Davide. Par. 25, 73.

Tepe - divien tepido. Lat. tepet. Par. 29,

Terminare il disiro - trarsi la voglia. Par. 31, 65.

Termine - per cosa determinata. Par. 33, 3. Terminonno - per terminano. in rima. Par. 28, 105.

Ternaro - per ordine e gerarchia d' angeli, distinta in tre sori. Par. 28, 105, 115.

Terragno - che s' alza poco da terra, ch' è 'n sulla piana terra. In. 23, 47. Pg. 12, 17.

Terra vera - cioè, piena del suo natural vigore, qual finge il Poeta esser quella del Paradiso terrestre. Pg. 32, 94.

Terrestro - terrestre. in rima. Pg. 30, 120.

Terzeruolo - vela minore della nave. In. 21, 15. v. Artimone.

Tesa - cioè, il tendere. Pg. 31, 17.

Teschio - cranio, parte superiore della testa. In. 32, 132.

Teso in tempra di molte corde - cioè, accordato in consonanza. Par. 14, 118.

Tesoro - far tesoro di che che sia nella mente. cioè, depositare nella memoria. Par. 1,

Testa - per estreprità della lunghezza di qualsivoglia cosa. In. 17, 43. così, testa del ponte. In. 24, 79.

Testare - far testamento. In. 30, 45.

Testè - in questo punto, o poco avauti. In. 6, 69. Pg. 29, 26, 126. 32, 11.

Testeso - testè, ora, poco innanzi. in rima.

Pg. 21, 113. Par. 19, 7.

Testo - per lo componimento che vien chiosato, a differenza della sua chiosa o comento. In. 15, 89. ma quì per pronostico oscuro.

Testo - per vaso in che si piantano fiori. ma

figuratamente. Par. 27, 118.

Tetragono - voce greca che significa quadrato, quadrangolare. e figuratamente prendesi per uomo costante, essendo la figura quadrata e cubica molto seda e stabile. Par. 17, 24.

Tetro - per oscuro. Par. 2, 91.

Tien' - per tieni. In. 19, 46. Cesì 'l Petrarca nella canzone: O aspettata in Ciel:

E che'l nobile ingegno che dal Cielo Per grazia tien' dell' immortale Apollo. parla col pontefice di quel tempo.

Tienti col corno - attienti al corno, piglia in mano il corno. In. 31, 71.

Tiepidezza - per accidia o pigrizia nell' operar

bene. Pg. 22, 92. Tigna - ulcere sulla cotenna del capo, ond' esce

marcia. In. 15, 111.

Tintin - voce ch' esprime il suono del campanello. Par. 10, 143.

Tintinno - per suono di musicali strumenti.

Lat. tinnitus. Par. 14, 119.

Tinto - per oscuro, caliginoso. In. 3, 29. per vermiglio. In. 16, 104. Tinto in peccato. cioè, ingombrato dalle passioni peccaminese. Pg. 33, 74.

Tizzo - tizzone, pezzo di legno abbruciato da

un lato. Pg. 25, 23.

Toccare - per far menzione. In. 6, 102, 7, 68. 25, 94. per trattare. Par. 24, 143.

Toccare - non tocca l' uopo di nutrire. cioè, non v' à bisogno di nutrimento. Pg. 25, 21.

Toccar la memoria a chi che sia - per ricordarsigli, tornargli a mente. Par. 9, 126.

Toccar lo fondo Della mia grazia e del mio Paradiso - cioè, arrivare all' ultimo segno della mia grazia ec. Par. 15, 35.

Toccato - per mentovato, di cui si è detto po-

co avanti. Par. 1, 108.

Togliere - v. sotto, Torre..

## DELLE PAROLE E FRASI.

Togliersi - per allontanarsi, traggersi ir In. 2, 39.

Tolle - toglie. In. 2, 39. 23, 57. Par.

17, 33. Lat. tollit.

Tolletta - per latrocinio. In. 11, 36.

Tolletto - per tolto, rapito. Par. 5, 33

Tolto - per rapito a sè. Par. 18, 24. Tomare - per cadere. In. 32, 102. per

dere, semplicemente. In. 16, 63.

Tomba - per pozzo, o per tutta la cavità ferno. In. 34, 128. per vallone. In. 1

Tonar - per tuono. In. 14, 138.

Tondo - per arco del ciglio. Par. 20, (Topazio - sorta di pietra preziosa. Par.

quì, figuratamente, per angelo.

Topazio vivo, chiama Dante l'anima l' Cacciaguida. Par. 15, 85.

Toppa - serratura di ferro, per la quale

ge la chiave. Pg. 9, 122.

Torcere - per cruciare, addolorare. Pg. per far uscire del seminato, disviar 4, 61.

Torcere nell' amor suo - per innamorar

Pg. 31, 86.

Torma - per armento. In. 30, 43. per ra, brigata. In. 16, 5.

Tor modo - per trovar mamera, compera 18, 30.

Tornámi - mi tornai. In. 17, 78.

Tornare - per cangiarsi, tramutarsi. In per voltare. In. 20, 13.

Tornare - Noi ci allegrammo; e tost in pianto. cioè, e tosto l'allegrezza si converse in tristezza. In. 26, 136. Tornare all' ossa - rientrare nel corpo, risuscitare. Par. 20, 107.

Tornare il viso ad alcuno - cioè, rivolgerlo

verso di lui. Pg. 28, 148.

Tornare, in volta - voltarsi per ritornare addietro. In. 9, 2.

Tornato - per cangiato. Pg. 14, 99.

Torneamento - giostra che si fa nel festeggiare pubblicamente. In. 22, 6.

Torneare - per muoversi in giro. Par. 14, 24. Torpente - per ozioso, scioperato. Lat. tor-

pens. Par. 29, 19.

Torre - verbo. Tanto, c' a pena 'l potea l' occhio torre. cioè, discernere, vedere. In. 8, 6.

Torre - per menar moglie. Par. 6, 3. e figura-

tamente. In. 19, 56.

Torre e terza e nona da qualche luogo - cioè, aver ivi l'orivolo che tali ore dimostra. Par. 15, 98.

Torreggiare - per ornare e circondar di torri.

In. 31, 43.

Torre l'ultima parola per dire - cioè, profferirla. Par. 12, 2.

Torre via - per distruggere, levar di mezzo. In.

10, 92.

Torrien - torrebbero. In. 13, 21.

Torto - per vizio. In. 19, 36.

Torto e diritto amore - cioè, malvagio e buono. Par. 26, 62, 63.

Tortura - per torcimento, gire, luogo che torce. Pg. 25, 100.

Torza - per torca, pieghi. in rima. Par. 4, 78.

Tosco di Venere, chiama Dante il piacer disonesto e carnale. Pg. 25, 132. Tossio - tossi. Par. 16, 14.

Tostamente - subito. In. 23, 22.

Tosto - addiettivo. per breve, spedito. Pg. 6, 60. per frettoloso, impetuoso. In. 2, 42. 12, 66.

Tota - tutta. Par. 7, 85. 20, 132. è voce latina.

Traccia - per truppa che vada in fila, e l' un dietro all' altro. In. 12, 55. 15, 33. 18, 79.

Tracotanza - insolenza, arroganza. In. 8, 124.

Trade - tradisce. in rima. In. 11, 66. 33, 129.

Traéli - traovali. Pg. 32, 6.

Traén - traevano. Pg. 8, 30.

Trafugare - trasportare di nascosto. Pg. 9, 38.

Tragedia, chiama Dante il poema di Virgilio, per esser dettato in istile sublime, a differenza del suo ch'egli chiama Commedia per modestia, come fosse scritto in istile umile e popolare. In. 20, 113. v. Commedia.

Tragedo - per componitor di tragedie. Par. 30, 24. Tragoedi erano chiamati da' Greci e da' Latini gl' istrioni che le tragedie rappresen-

tavano.

Tragetto - tragitto, passaggio. In. 19, 129.

Tralucere - per rilucere. Par. 13, 69.

Tra l' ultima notte, e 'l primo die - cioè, dal principio al fine del mondo. Par. 7, 172.

Transre - per trainare, strascinare, condurre di luogo in luogo. Par. 10, 121.

Trangagiara - inghiottire con grande ingordigia. In. 28, 27.

Tranquillarsi - per godere, aver pace, esser beato. Par. 9, 115.

Ind. del Volpi.

Trapassar del segno - cioè, trasgressione, rompimento di legge. Par. 26, 117.

Trapasso - per lo trapassare. Par. 14, 111.

Trapassonne - trapassò. in rima. Pg. 32, 23.
Trapelare - per distillare, gocciolare. Pg. 30,

88.

Trapunto - per isfigurato, stenuato, speruto. Pg. 24, 21.

Trar d' ale - detto dell' occhio. per vedere o

guardar di lontano. Pg. 10, 25.

Trar del regno non si possono alcune gioie troppo care - cioè, non si possono descrivere alcuni misteri più segreti della gloria del Paradiso, tolta la metafora da certe merci più pare, come pitture, statue ed altri lavori di celebri artefici; le quali, per la loro preziosità, non è lecito asportare fuori di paese. Par. 10, 72.

Trar fuori - per inventare. Pg. 24, 50. I Latini direbbeno proferre. così Tibullo, nella 10.

elegia del 1. libro:

· Quis fuit, horrendos primus qui protulit en-

Trar guai - lamentarsi a gran voce. In. 5, 48. 13, 22.

Trarre - per accorrère. Pg. 2, 71. Par. 5, 101. Trarre - per eccettuare. Trane lo Stricca. cioè, cavane, eccettuane. In. 20, 125.

Trarre - per ridursi. Pg. 30, 77. così spiega il

Landino.

Trarre di servo a libertate - sichiamare di servitù a libertà. Par. 31, 85.

Trarre la chioma alta rocca - filare. Par. 15, 124.

Trarre la conocchia - per finir di filare quanto lino si pone sopra la conocchia. Pg. 21, 26.

Trarre le armi - per iscagliar saette. Pg. 31, 117.

Trarresi - trarsi. Pg. 2, 76.

Trarreti - trarti. Pg. 28, 46.

Trarsi - per farsi indietro. Pg. 7, 3.

Trarei di parlare - cioè, astenersi di parlare. In. 3, 81.

Trascendere - sopravanzare, oltrepassare, In. 7, 73. Par. 1, 99. 30, 42.

Trascolorare - mutarsi di colore. Par. 27, 19,

Trascorrere - per dare una scorsa, come leggendo, o riandando colla memoria. Par. 24, 83.

Trasmodarsi - passare il modo e la misura. Par. 30, 19.

Trasmutabile - che può trasmutarsi. Par. 5,

Trasmutare - per far passare d'uno in altro luego, trasferire. In. 15, 113. Pg. 3, 132.

Trasmutare chi che sia - per farlo cambiar fortuna. Par. 17, 89.

Trasmutarsi - per muoversi di luogo. In. 29,

Trasmutarsi ad altra cura - cioè, volgersi. Par. 21, 21.

Trasparere - trasparire. Par. 2, 80.

Trasseci - per trasse di quà. În. 4, 55. v. il Varchi nell' Ercolano, a carte 211.

Trassi - cioè, mi trassi, mi ridussi. Pg. 30,

Trasumanare - passare in certo modo dall' nmanità alla divinità. Par. 1, 70.

Trasvolare - velocissimamente volare. Par. 32,

Tratta - per distanza, spazio. Pg. 15, 20. per moltitudine, serie, seguito. In. 3, 55.

Tratta d' un sospiro - cioè, l'atto del gittarlo, il cavarselo dal petto. Pg. 31, 31.

Trattare - per muovere ed agitare. Pg. 2, 35.

Tratti pennelli - cioè, tratti di pennelli. Pg. 20, 75. v. Tratto di pittura.

Tratto - per lunghezza. Par. 32, 41. per ispazio, distanza. Pg. 29, 44.

Tratto di pittura - quel segno che si lascia, strisciando il pennello. Pg. 12, 65.

Travaglia - per travaglio. In. 7, 20.

Travagliarsi - per alterarsi. Par. 33, 114.

Travasare - per trasmutare. Par. 21, 126.

Travi vive - cioè, alberi. Pg. 30, 85.

Tree - tre. in rima. Par. 28, 119.

Tregua - aver tregua dalla voce. cioè, non udirla più. Pg. 14, 136.

Tregue - per tregua. in rima. Pg. 17, 75.

Trei - tre. in rima. In. 16, 21.

Tremuoto e tremoto - terremoto. In. 12, 6. Pg. 21, 70.

Tresca - propriamente, spezie di ballo antico; e figuratamente, moto frequente, inquieto ed avviluppato di più persone. In. 14, 40.

Trescare - per ballare, semplicemente. Pg. 10, 65.

Tribo - per ischiatta, famiglia. dal latino tribus. Pg. 31, 130.

Tricorde arco - che à tre corde. Par. 29, 24.

Triema - trema. In. 17, 87.

Triforme - di tre forme, di tre maniere. Pg. 17, 124. Triforme effetto. cioè, triplice. Par. 29, 28.

Trina Luce in unica Stella - cioè, le tre Persone divine in una sola essenza. Par. 31,

28.

Trionfar di sua corona - Pg. 24, 14. Trionfar di sua vittoria. Par. 23, 136.

Tripartito - diviso in tre parti. Pg. 17, 138.

Tripudio - per letizia d' anime heate. Par. 12, 22. per coro d' angeli. Par. 28, 124.

Tristizia - per cagione di tristezza. Pg. 22, 56. per malinconia. In. 29, 58.

Tritare - per calpestare. In. 16, 40.

Troncone - per busto senza capo. In. 28,

Trono - per tuono o folgore. Par. 21, 12.

Troppa d' arte - cioè, troppa arte, troppo d' arte. Pg. 9, 124.

Trottare - per correr forte. Pg. 24, 70.

Trovámi - mi trovai. Pg. 20, 55.

Trullare - mandar fnori del corpo la ventosità. Lat. pedere. In. 28, 24.

Tuba - tromba. è voce latina. Pg. 17, 15. Par.

6, 72. 12, 8. 30, 35.

Túe - per tu. in rima. Pg. 16, 26. 29, 85. Par.

Tumore - per superbia, fasto. Pg. 11, 119.

Tuo' - tuoi. Pg. 12, 124. Par. 11, 21.

Tuono - i tuoni suonano più bassi. cioè, si generano in una regione dell'aria, più bassa della cima dell'Apennino. Par. 21, 108.

Turbare - degli angeli parte Turbò 'l' suggetto

de' vostri alimenti. cioè, gli angeli ribelli a Dio, seguaci del superbo Lucifero, cadendo dal Cielo, turbarono, cioè ruppero e penetrarono le viscere della terra ch' è il suggetto, cioè la base, il fondamento, il luogo, dove nascono i nostri alimenti. Par. 29, 51. Questa è una maniera d' esprimersi quanto ricercata ed oscura, altrettanto degna di riprensione, e da non imitarsi.

Turbare - per turbamento. Pg. 28, 97.

Turbe di splendori - cioè, quantità di lumi. Par. 23, 82.

Turbo - turbine. è voce latina. Par. 22, 99.

Turbo - addiettivo. per oscuro, torbido. Lat. turbidus. Par. 2, 148.

Turge - si gontia, cresce, abbonda. Lat. turget. Par. 10, 144. 30, 72.

Turpa gente - cioè, turpe, disonesta in rima. Par. 15, 145.

Tuto - sicuro. Lat. tutus. Pg. 17, 108.

Tutta giola - ogni giola, compiuto piacere. In.
1, 78.

Tutta quanta - intera. Par. 14, 45. e in altri luoghi.

Tutte brame - ogni brama. In. 1, 49.

Tutt' e cinque - tutti cinque. Pg. 9, 12.

Tutte e sette - Pg. 33, 13.

Tutte siammelle - cioè, tutte le siammelle. In. 14, 90.

Tutte guise - cioè, ogni maniera. Par. 5, 99. Tutte onestadi - ogni onestà. Par. 31, 51.

Tutte quante - Par. 22, 133. 23, 29. e in altri luoghi.

Tutti e trei - tutti e tre. in rima. In. 16, 21.

Tutto chin - molto inchinato. Pg. 11, 78. Tutto di - per tuttavia. Par. 14, 57. Tutto solo - solo affatto. In, 17, 44.

## ${f v}$

U' - dove. In. 2, 24. 9, 35. Pg. 24, 79. Par. 7, 3t. 10, 87, 112, 12, 63. 20, 106.

Vacante - per privo. In. 16, 99.

Vacante - fortuna di primo vacante, cioè, il primo benefizio di chiesa, che vacherà. Par.

12, 92.

Vacare - il luogo mio che vaca Nella presenza del Figliuol di Dio, parole poste dal Posta in bocca a s. Pietro, colle quali vuol significare che sedendo nella sede appostolica Bonifazio VIII, il quale con male arti era giunto al papato, in Cielo era riputato pastore illegittimo; e perciò la sede dovea stimarsi vacante. Par. 27, 23.

Vagabondo da chi che sia - cioè, allentanate,

disviato. Par. 11, 128.

Vagheggiare in che che sia - per contemplare che che sia, Par. 10, 10.

Veghezza - per curiosità. In. 29, 114. per desiderio. Pg. 18, 144.

Vagina delle membra - per la pelle. Par. 1,

Vaglio - strumento noto da vagliare, cioè da



nettare le biade dalla mondiglia. ti conviene' schiarare a più angusto vaglio. cioè, bisogna che tu ti dichiari a più stretta esamina, più minutamente, più esattamente. Par. 26, 22.

Vago - per desideroso. Pg. 3, 13. 15, 84. Par. 3, 34. 31, 33.

Vago - girsene vago vago. cioè, sviarsi, avvolgersi d' uno errore in un altro. Pg. 32, 135.

Vaio - per la pelle della pancia di un animale aimile allo scoiattolo, col dosso di color bigio, e'l ventre bianco; il quale animale parimente chiamasi vaio. La colonna del vaio. cioè, dipinta a pelle di vaio nell' arme d' una principal famiglia fiorentina. Par. 16, 103.

Valco - valico, passo. Pg. 24, 97.

Valere - per significare. Par. 12, 81.

Valer poco - per esser privo di virtù. Pg. 20,

Vallare - per cigner di foasa. In. 8, 77. è voce latina.

Valle - per mare. Par. 9, 82, 88. per precipizio, ruina. Par. 17, 63.

Valle delenes sied l'Informe Per 18 18.

Valle dolorosa - cioè, l' Inferno. Par. 17, 137. così, valle ove mai non si scolpa. perchè i tormenti dell' Inferno non vagliono a purgare l'anime de' reprobi, nelle quali dura eternamente il peccato. Pg. 24, 84.

Valor c' ordinò è provvide - cioè, la divina

provvidenza. Par. 9, 105.

Valore primo ed ineffabile, chiama Danta

. l' Eterno Padre a cui s' attribuisce l' onnipotenza. Par. 10, 3.

Vanare - per vaneggiare. Pg. 18, 87. Vane - per va. in rima. Pg. 25, 42.

Vaneggiare - per aprirsi, spalancarsi, mostrare un gran vuoto. In. 18, 5, 73.

Vanire - svanire. vanio. svani. Par. 3, 122.

Vanità dell' ombre de' morti - cioè, qualità spirituale, per la quale non si possono toccare. In. 6, 36. Pg. 21, 135.

Vanni - ali. In. 27, 42. è voce propria de' poeti. Vano - per vuoto. In. 17, 25. per isterile. Par.

21, 119.

Vano - il vocabol suo diventa vano. cioè, si perde il suo nome. Pg. 5, 97. Render vano l'udire. cioè, lasciar d'udire, essendosi fatto silenzio. Pg. 8, 7.

Vano corpo - sioè, morto, vuoto d' anima. In.

20, 87.

Vapore - per ardore di carità, eccitato dallo Spirito Sauto. Pg. 11, 6. per cagione o materia di guerre. In. 24, 145.

Vapor trionfanti - per anime beate. Par. 27,

71.

Varcare - passare. In. 23, 135. Pg. 7, 54. Par. 2, 3.

Varco folle - cioè, passaggio follemente intrapreso. Par. 27, 82.

Varco picciol di tempo - cioè, picciolo spazio. Par. 18, 64.

Variazione - per varietà, differenza. Pg. 28, 36.

Varo - curvo; dal latino varus. altri intendono vario; dal latino varius. In. 9, 115.

Vas - vaso. voce latina. lo vas d'elezione. s. Paolo Appostolo. In. 2, 28. v. Miserere.

Vasello - per navicella, legnetto. Pg. 2, 41. per ricettacolo. In. 22, 82. figuratamente, per città, patria. In. 28, 79.

Vasello - il gran vasello Dello Spirito Santo. cioè, s. Paolo Appostolo. Par. 21, 127. v. 60-pra. Vas.

Vasello naturale - per l' utero o matrice della

donna. Pg. 25, 45.

Vaso - per qualunque ricettacolo o cosa che altra cosa contenga. Par. 1, 14.

Vaso - per l'arca del Testamento. Pg. 10,

Vassallo - per guattero di cuoco. In. 21, 55.

Ubbidente - ubbidiente. In. 4, 57.

Uberta - abbondanza, dovizia. Lat. ubertas. Par. 20, 21, 23, 130.

Ubi - per sito, luogo. Par. 28, 95. 29, 12.

Uccello - per il Diavolo. In. 34, 47. Par. 29, 118.

Uccello di Dio - Par. 6, 4. e uccello santo. Par. 17, 72. cioè, l'aquila ch'era sacra a Giove, e insegna dell'imperio romano.

Uccello di Giove - l'aquila, ministra di quel Nume, secondo le favole. Dante per essa intende i cesari di Roma, che perseguitarono la Chiesa. Pg. 32, 112.

Uccello divino, chiama Dante un angelo, a cui si attribuiscono l'ali per dinotare la sua prontezza in eseguire i divini comandi. Pg. 2, 38.

U' che - ovunque. In. 7, 120.

Udie - per udi, in rima. Pg. 23, to.

DELLE PAROLE E FRASI. 515

'Ve-dove, ove; elisa la prima sillaba per quella figura che i Greci chiamano aphaeresis. In. 26, 33. 30, 114. Pg. 5, 97.

Ve' - per vedi. Pg. 5, 4.

Vedén - per vediamo. Par. 6, 120.

Vedente - che vede. Par. 25, 120.

Vedere - per ben provvedere, esser prudente.

Par. 13, 104.

Vedere - Non vede più dall' uno all' altro stilo. cioè, lo stile de' tempi di Dante avanza tanto lo stile de' secoli precedenti, che tra l'uno e l'altro à una distanza da non potersi misurare coll' occhio. Pg. 24, 62.

Vedere - in forza di nome, per fantasma. Lat.

visum. In. 2, 48.

Vedestù - vedesti tu. In. 8, 127.

Vedova corona - cioè, regno senza re. Pg. 20, 58.

Vedovo sito settentrionale - per esser privo di quattro lucidissime stelle che il nostro Poeta finge d' aver vedute intorno al polo antartico nell' altro emisperio. Pg. 1, 26.

Vedrá' - vedrai. In. 31, 25.

Vedrámi - mi vedrai. Par. 1, 25.

Veduta amara - cioè, sfortunata, e cagione di

male. In. 28, 93.

Vedute - per le stelle fisse, che sono come tanti occhi del cielo. Par. 2, 115. Catullo negli endecasillabi:

Aut quam sidera multa, cum tacet nox, Furtivos hominum vident amores.

Veggia - per botte. In. 28, 22.

Vegliare nell' amor sacro - Gli spiriti beati vegliano sempre nell' amore di Dio, perchè sono liberi dal peso della mortalità, per cui s' addormentano qualche volta e illanguidiscono anche l'anime più perfette, nella vita presente. Par. 15, 64.

Veglio - vecchio. è voce poetica. In. 14, 103.

Pg. 1, 31. 29, 143.

Vegne - per venghi, seconda persona singolare del presente del soggiuntivo. in rima. In. 14, 140.

Veguon - vengono. Pg. 3, 65. 8, 37. 12, 94.

Vei - per vedi. in rima. Par. 30, 71.

Veiculo - carro. Lat. vehiculum. Pg. 32,

Velare - per cuoprire a forza di molto lume. Pg. 1, 21.

Velare - per monacare. Par. 3, 99.

Velare il sole - per far ombra. Pg. 23, 114.

Vele - figuratamente. per voglie. Pg. 20, 93.

Veleno dell' argomento - cioè, finezza e sottigliezza d' entimema, il quale pugne altrui con poche parole, dicendo poco, e accennando molto. Pg. 31, 75.

Velle - volere. è voce latina. il velle. per la

volontà. Par. 4, 25. 33, 143.

Vello - pelo lungo. In. 34, 74. Par. 6, 108, Lat. villus.

Vello - per barba e capelli. Par. 25, 7.

Velluto - addiettivo. peloso. In. 34, 73. Lat. villosus.

Velo - star solto velo. per non sapere. Pg. 29,

Velo – per vela di nave. Pg. 2, 32.

Velo del cuore, chiama Dante l'affezion religiosa di una donna che maritata contra sua voglia, nudrisca sempre desiderio di esser monaca. Par. 3, 117.

Velo di fulgore - per luce che abbagli, e tolga

il poter vedere. Par. 30, 50.

Veltro - can levriere. In. 13, 126. con questo nome chiama il nostro Poeta in. Can Grande della Scala, signor di Verona; principe d'animo generoso, e suo liberalissimo benefattore. In. 1, 101.

Vena - per sangue. Pg. 23, 75.

Vendetta eterna - cioè, di Dio eterno, immutabile ne' suoi decreti. Pg. 25, 31.

Veneno - veleno. Par. 19, 66. Lat. venenum.

Venenoso - velenoso. In. 17, 26. Pg. 14, 95.

Venesse - per venisse. in rima. In. 1, 46. Vengiare - vendicare. In. 9, 54. 26, 34.

Vengiato - vendicato. Par. 7, 51.

Venien - venivano. In. 16, 7. Pg. 3, 92. 29,

Venire - per divenire. In. 20, 59. Par. 2, 12. 33, 52.

Venire a vista - darsi a vedere. Par. 17, 44. Venire in grado a chi che sia - acquistare la

sua grazia. Par. 15, 141.

Venir meno - per tramontare, nascondersi. Par. 13, 9. in questo senso i Latini dicevano deficere. e per dileguarsi, sparire. Par. 3, 15. è in altri luoghi.

Venir per alcuno - cioè, venire a pigliarlo. In.

27, 112.

Venirsene cogli occhi - andar correndo col guardo. Par. 32, r15.

Veni, Sponsa, de Libano - Vieni, o Sposa,

dal Libano. parole della Cantica di Salomone, al cap. 4. vers. 8. Pg. 30, tt.

Venite a noi parlar - cioè, a parlare a moi. In. 5, 81.

Venite, benedicti Patris mei - Venite, o benedetti del Padre mio. parole di Gesù Cristo nel Vangelo di s. Matteo, al cap. 25. vers. 34. colle quali egli chiamerà gli eletti in Paradiso nel giorno del finale giudizio. Pg. 27, 58.

Veniva intero il creder mio - cioè, mi riusciva ciò ch' io credeva. In. 27, 60.

Ventare - tirar vento, softiare. In. 17, 117. Pg. 17, 68.

Ventiduo - ventidue. In. 29, 9.

Ventilare il fianco - batter l'ali. Par. 31, 18.

Vento - forse per gloria mondana. Par. 3, 119.

Ventraia - sito del ventre. In. 30, 54.

Venusto - bello, gentile. Lat. venustus. Par. 32, 126.

Ver - particella. cioè, in paragone, rispetto. Par. 27, 95.

Veramente - per quello che i Latini dicono scilicet, nimirum; o in luogo di veruntamen. Par. 1, 10. 7, 61. 32, 145.

Verba - parole. Par. 1, 70. è voce latina.

Verbo - parola. Lat. verbum. In. 25, 16. per ragionamento. Par. 18, 1.

Verbo - la Sapienza divina, il Figliuol di Dio. Par. 19, 44.

Verdissimo - verde in sommo. In. 9, 40.

Verghetta - picciola verga. In. 9, 89. Vergine sorella - per monaca, suora. Par. 3,

ergine sorella - per monaca, suora. Par. 3, 46. Vergogna - per le parti vergognose. In. 32, 34.

Vergognare - per vergognarsi. Pg. 26, 81. 31, 64.

Veri - per verità. Par. 10, 138.

Vermena - sottile e giovane ramicello di pian-

ta. In. 13, 100.

Vermo - verme. in rima. In. 6, 22. 29, 61. 34, 108. Vermo. verme, serpente. così chiama Dante il can Cerbero. In. 6, 22. Tibullo parimente, nella 3. elegia del 1. libro:

Tum niger in porta serpentum Cerberus ore

Stridet.

Vernaccia - spezie di vin bianco squisito. Pg. 24, 24.

Vernare - per isvernare, passare il verno. Pg. 24, 64. per patir gran freddo. In. 33, 135. per far primavera. Par. 30, 126.

Vero - per giustizia. Par. 17, 54.

Vero-luce che da sè è vera, chiama Dante la divina essenza, la quale non riceve da verun altro la sua perfezione. Par. 33, 54.

Vero - se 'l vero è vero. cioè, se la scrittura

sacra non mente. Par. to, 113.

Ver primo, che l'uom crede - sono quegli assiomi semplicissimi, che non abbisognano d'esser dimostrati a forza di discorso, ma sono per sè noti; auzi per mezzo loro si vengono a provare gli altri teoremi più composti. Par. 2, 45.

Verso - particella, per in paragone, col secondo e col quarto caso. In. 34, 59. Pg. 6,

142.

Vespero - sera. Lat. vesper. Pg. 3, 25. 15, 130.

Veste - figuratamente, per lo corpo. Pg. 1, 75.

Vestige - per vestigj. Par. 31, 81.

Vestigge - per vestigio. in rima. Pg. 33, 108.

.Vestire - per monacare. Par. 3, 99.

Vestire - colore che veste vetro. cioè, che trasparisce per vetro. Par. 20, 80.

Vestir le piume a chi che sia - cioè, metter-

gliele intorno. Par. 15, 54.

Vestito colle genti gloriose - cioè, vestito d'un abito della stessa foggia e colore cogli altri beati. Par. 31, 60. v. Abituati.

Vetta - sommità - cima. Pg. 6, 47.

Vetusto - antico, vecchio. Lat. vetustus. Par.

6, 139. 32, 124.

Vexilla regis prodeunt Inferni - Escono i gonfaloni del re infernale. In. 34, 1. Contraffà in questo verso il Poeta l' inno che canta la Chiesa in lode della santa croce.

-Usicio appostolico - intendi la carica d' inquisitore contra l' eretica pravità, conferita dalla santa sede al glorioso s. Domenico. Par.

'\_\_t2, **9**8.

Via - per modo e ragione. Pg. 3, 35.

Via - particella significante abbominio. Lat. apage, apage te. In. 18, 65. Via costà. le-vati di quà. In. 8, 42.

Via via - tosto tosto. Pg. 8, 39.

Vicario di Pietro - per l'angelo da cui finge Dante aprirsi la porta del Purgatorio. Pg. 21,54.

Vice - per vece, scambio. Par. 27, 17. per vol-

ta, fiata. Par. 30, 18.

Vicino - per cittadino o concittadino. In. 17, 68. Pg. 11, 140. Par. 16, 135. 17, 97. Così il Petrarca, nel sonetto 71. dove piange la morte di m. Cino da Pistoia:

Pianga Pistoia, e i cittadin perversi, Che perdut' anno sì dolce vicino.

Vicino - per quello che la scrittura sacra chiama prossimo. Pg. 17, 115.

Vicino tal - cioè, a tale. In. 33, 15.

Vico - per contrada, luogo. Pg. 22, 99. Par. 10, 137. Lat. vicus.

Viddi - per vidi. in rima. In. 7, 20.

Vidili - per vidi lui. In. 34, 90.

Vien - per avviene. In. 7, 90.

Vien' - per vieni. Pg. 6, 117. 7, 21. 16, 66. v. Tien'.

Vienne - cioè, ne vieni, vientene. Pg. 23, 5. Vie più che 'ndarno - cioè, indarno affatto. Par. 13, 121.

Vieto - per invecchiato, disusato. In. 14, 99. dal latino vietus che significa languido, spossato.

Vige - si conserva in vigore. Lat. viget. Par. 31, 79.

Vigilare nell' eterno die - Pg. 30, 103. v. Ve-gliare nell' amor sacro.

Vigilia de' senst, chiama Dante la vita. In. 26, 114.

Vigliare - per iscegliere e separare. Pg. 18,-

Vigna - per la Chiesa. Par. 12, 86. 18, 132.

Vignaio - custode della vigna; e figuratamente, il sommo pontelice. Par. 12, 87.

Villa - per città; alla maniera de' Franzesi.

Ind. del Volpi. 21

In. 1, 109. 23, 95. Pg. 15, 97. Par. 20, 39. 22, 44.

Vime - per legame. dal latino vimen. Par. 28, 100. 29, 36.

Vincastro - verga, bacchetta. In. 24, 14.

Vincente - che avanza e vince. Par. 10, 64.

Vincere - per attrarre a sè. Par. 28, 128. per abbagliare. Par. 29, 9. 30, 11.

Vinci - nome. per vincoli, legami. Par. 14; 129.

Vincia - per vincea. in rima. In. 4, 69.

Vinum non habent - Non anno vino. parole della Beata Vergine al suo divin Figlinolo, nel convito di Cana di Galilea. v. l' Evangelio di s. Giovanni, al capo 2. verso 3. Pg. 13, 29.

Viro - per uomo fatto. Lat. vir. In. 4, 30. per illustre personaggio. Par. 24, 34. Più che viro. cioè, uomo di straordinario valore.

Par. 10, 132.

Virtù - le tre sante virtù. cioè, la fede, la speranza e la carità, proprie de' Cristiani, e non conosciute da' Gentili. Pg. 7, 35.

Virtualmente - in virtù e potenza. Pg. 25, 96. 30, 116.

Virtù che vuole, chiama Dante la volontà. Pg. 21. 105.

Virtù che vuole Freno a suo prode, chiama Dante l'appetito il quale ricerca d'esser frenato per sua utilità. Par. 7, 25.

Virum non cognosco - Io non conosco uomo. parole della Beata Vergine all' angelo Gabbriello, registrate nel Vangelo di s. Luca, al cap. 1. vers. 34. Pg. 25, 128.

Visaggio - viso, faccia. in rima. In. 16, 25.

Visibile parlare - cioè, scultura che a forza di atteggiamenti rappresenti al vivo gli affetti delle persone, come se si udissero le parole. Pg. 10, 95.

Visibile soverchio - per eccessivo splendore.

Pg. 15, 15.

Visione, chiama Dante l'argomento di questo suo Poema. Par. 17, 128. v. Assonnare.

Viso - per occhi, vedere, vista. In. 4, 11. 9, 55, 74. 16, 123. 20, 10. 31, 11. Pg. 9, 84. 15, 26. 17, 41. Par. 3, 129. 17, 41. 21, 20, 61. 22, 69, 133. 23, 33. 27, 6, 73. per vista o intendimento. Par. 31, 27.

Viso - fu viso a me. cioè, parve a me. Lat.

visum est mihi. Par. 7, 5.

Viso bello - Par. 18, 17. e viso Ov' ogni cosa dipinta si vede. cioè, la faccia d' Iddio. Par. 24, 41.

Viso che più trema - cioè, gli occhi più infer-

mi e deboli. Par. 30, 25.

Viso spento - occhi abbagliati. Par. 26, 3.

Vispistrello - nottola. In. 34, 49.

Vista - per faccia, sembiante. Pg. 18, 3. per cosa veduta, o prospetto. In. 1, 45. Par. 32, 99. 33, 136. per finestra. Pg. 10, 67. per stella. Par. 30, 9.

Vista - in vista si moviéno. cioè, pareva che

si movessero. Pg. 10, 81.

Vista eterna - per visione beatifica. Par. 8,

Viste - per vista. Pg. 31, 15.

Viste = per guardature, occhiate. Pg. 31, 115.

Viste alla prima gente - cioè, vedute dalla prima gente. Pg. 1, 24.

Viste superbe - Par. 30, 81. v. Superbe.

Viste superne - per le stelle da noi vedute. Par. 23, 30.

Vita - per anima beata. Par. 9, 7. 12, 127. 14, 6. 20, 100. 21, 55. 25, 29.

Vita - per azioni. Par. 19, 75. Così Orazio:

Integer vitae, scelerisque purus.

Vita lieta, chiamano i dannati quella che vissero al mondo. In. 19, 102. v. Bella vita.

Vita Nuova - per la gioventù e adolescenza. Pg. 30, 115. e forse in questo luogo allude il Poeta ad un certo libro da lui composto, intitolato Vita Nuova, che ancor si legge.

Vita serena - In. 6, 51. 15, 49. v. Vita lieta. Vittoria - per tal valore ed eccellenza, che

vinca e trapassi ogn' altra. Par. 33, 75.

Viva foresta - selva sempre verde. Pg. 28, 2. Viva giustizia - cioè, vera, immutabile. Par. 19, 68.

Vivagno - orlo, estremità. In. 14, 123. 23, 49. Pg. 24, 127. orlo di drappo. Par. 9, 135. e qui prendesi per tutta la veste; come spiegano comunemente gli spositori. quando non si volesse intendere gli orli delle carte de' libri, logori e bisunti dal troppo voltargli.

Viva voce - per chiara e articolata. Pg. 33,

27.

Vivemo - viviamo. In. 4, 42.

Vive travi - alberi. Pg. 30, 85. Vivette - per visse. Pg. 14, 105.

Vivissimo - per velocissimo, sommamente mobile. Par. 27, 100. Vivo - vista più viva. che meglio e più esatta-

mente discerne. In. 29, 54.

Vivo aere, sembra che il nostro Poeta chiami la parte più sublime e pura di esso, la quale trascende i confini dell' atmosfera, cioè della regione ingombrata da' vapori e dalle esalazioni. Pg. 28, 107.

Viziare - per offuscare. Par. 18, 120.

Viziato - per vizioso. Pg. 7, 110.

Vizzo - dicesi delle cose che anno perduto la lor sodezza o durezza. per facile ad intendersi. Pg. 25, 27.

Ultimare - finire, terminare. Pg. 15, 1.

Ultima sera - per la morte. Pg. 1, 58.

Ultimo - per compimento e perfezione dell' opera. Par. 30, 33.

Umana colpa, chiama Dante il peccato originale. Pg. 7, 33.

Umilemente - umilmente. Pg. 9, 108.

Uncinare - pigliar coll' uncino. In. 23, 141.

Unghia - per unghie. l'unghia smorte. In. 17, 86.

Unghiato - armato d' unghie. In. 6, 17.

Unghie - aver l'unghie fesse, per ben discernere tra cosa e cosa; ma principalmente tra le cose spirituali e le temporali. Pg. 16, 99.

Uno - Quell' uno e due e tre che sempre vive. l' eterna Trinità delle divine Persone. Par. 14, 28.

Uno - veder coll' uno. cioè, con un sol occhio. In. 28, 85.

Unquanche - mai, giammai, unqua. s' accompagna sempre col tempo passato. In. 33, 140.

Unquanco - le stesso che unquanche. Pg. 4, 76. Par. 1, 48.

Unque - unqua, mai. Lat. unquam. Pg. 3, 105.

5, 49. Par. 8, 29.

Un s'appellava in terra il sommo Bene, quando Adamo ancora viveva - cioè, si chiamava con voce ebraica che significava uno. altri leggono El. Par. 26, 134.

Un: Troppo fiso - cioè, troppo fiso mirare è il

tue. Pg. 32, 9.

Vocale spirto - per canto, o vena poetica. Pg.

21, 88.

Voce - per fama. In. 33, 85. Pg. 26, 121. per nome. In. 16, 41. Par. 18, 32. 25, 7. Dar mala voce a chi che sia. per dirne male. In. 7, 93.

Voce di pianto - cioè, flebile, compassionevo-

le. In. 19, 65.

Voce ferma, dicesi quella del tenore, che sostenta la musica: voce che va e riede, quella del soprano, o contralto, che sovente si spezza, e vassene come vagando. Par. 8, 18.

Voi - Dal voi che prima Roma sofferie. cioè, dall' uso del voi che su dato da' Romani a Giulio Cesare prima d' ogn' altro, quando su creato dittatore perpetuo; per essere in lui solo raccolta l' autorità di tutti i magistrati. dandosi per altro del su ad ogni persona singolare; come sacevasi nella medesima città anche a' tempi di Dante, senza eccezione alcuna. Par. 16, 10.

Voi che, intendendo, il terzo ciel movete-principio d' una canzone di Dante. Par. 8, 37. DELLE PAROLE E FRASI. 327

Volem - vogliamo. Par. 32, 111.

Voler dirittamente - per esser giusto. Par. 17, 105.

Volere - aver volere. desiderare. Par. 11,

Volere - si vuole. cioè, si dee, si conviene, bisogna. In. 16, 15. Pg. 13, 18. 23, 6. Par. 14, 81. 16, 101. 20, 33. e in altri luoghi.

Volgénsi - volgevansi. Par. 12, 20.

Volgere - per circondare, fasciare. In. 18, 5. per estendersi in giro. In. 29, 9. 30, 86.

Volger le poppe, u' son le prore - per cangiar maniera di governo. Par. 27, 146.

Volgersi in su che che sia - per considerare qualche cosa. Pg. 31, 80.

Volitare - svolazzare. è voce latina. Par. 18,

Volontier - volentieri. In. 33, 127.

Volpe - figura dell' eresia. Pg. 32, 119.

Volta - per volgimento, giro. Par. 28, 50.

Volta della chiave - per lo volgimento di essa chiave, che si fa nell'aprire e serrare. Par. 5, 56.

Volta prima; chiama Dante il primo mobile, cielo che in sè contiene tutti gli altri cieli, e produce il moto diurno, volgendosi d'oriente in occidente in ventiquattr' ore. Pg. 28, 104.

Velto - per vista. Par. 25, 27.

Volvere - volgere. è voce latina. In. 10, 5.

Volume - per cielo che si volge. Par. 28, 14. Anche da' poeti latini fu adoperata la parola volumen per esprimere il giro continuo delle sfere celesti. Basti per tutti Ovidio nel 2. libro delle Trasformazioni, al verso.

Adde, quod assidua rapitur vertigine cae-

Sideraque alta trahit, celerique volumine torquet.

Volume di sole - per l'auno. Par. 26, 119.

Volume in cui si lega Ciò che per l'universo si squaderna - cioè, il sommo Iddio in cui stanno eminentemente tutte le perfezioni delle cose create, che in esse quà e là sono sparse. Par. 33, 86. In questo significato prendono alcuni spositori della scrittura sacra quelle parole del salmo 49. al verso 11.: Et pulchritudo agri mecum est; poste dal Profeta in bocca allo stesso Dio.

Volume maggiore, Du'non si muta mai bianco nè bruno - cioè, lo stesso Dio immutabile, e i suoi eterni decreti. Par. 15, 50. Allude il Poeta a' libri di cartapecora, ne' quali l'una facciata è candida, l'altra fosca.

Uomo - in vece d'altri, o ciascumo. Pg. 24, 45. e in altri luoghi.

Uomo d' intelletto - cioè, savio, accorto, di senno. In. 2, 19.

Uomo di sangue e di corrucci - cioè, sanguinario, omicida, facile a montare in collera. In. 24, 129,

Uom senza cura - uomo trascurato, spensierato, negligente. Pg. 6, 107.

Vonno - per vanno. in rima. Par. 28, 103.

Uopo - bisogno, mestieri. Pg. 17, 59. 18, 93, 130. 26, 19. Par. 8, 114. dal latino opus est, opus habeo.

Vosco - con voi. Lat. vobiscum. Pg. 11, 60. 14, 105. 16, 141. Par. 22, 115.
Voti manchi - cioè, non adempiti. Par. 4, 137.

Votivo grido - voto fatto ad alta voce. Par. 8, 5.

Urge - per incalza, stimola, spigne. Lat. urget. Par. 10, 142. 30, 70.

Usare - per praticare. În. 22, 88. e in altri luoghi. Il Boccaccio n' è pieno.

Usata - per usanza. Pg. 22, 81.

Uscie - per uscì. in rima. In. 27, 78.

Usciere - guardiano dell' uscio, portinaio. Pg. 4, 129.

Uscinci incontro - ci uscirono incontro. In. 14, 45.

Uscio - per uscl. In. 2, 105.

Uscio - per le 'mposte che serrano l' uscio. Pg. 9, 130.

Uscio de' morti - porta dell' Inferno. Pg. 30, 139. maniera de' Latini. Properzio nell' ultima elegia del 4. libro:

Desine, Paulle, meum lacrimis urgere se-

Panditur ad nullas janua nigra preces.
e più sotto:

Vota movent Superos. ubi Portitor aera recepit,

Obserat umbrosos lurida porta rogos.

Uscire ad atto - per quel congiugnersi che fanno insieme la materia e la forma a costituir qualche cosa. Par. 29, 23.

Uscissi - s' uscl. Par. 20, 28.

Uscita ne' rami - il germogliare. Pg. 7, 132-

Uso - per avvezzo, usato. Par. 3, to6.

Uso del suo ammonire - cioè, avvezzo alle sue ammonizioni. Pg. 12, 85.

Usuriere - usuraio, chi presta danari ad usura. In. 11, 100.

Vui - voi. in rima. In. 5, 95.

Vuogli - vogli, da voglio. Par. 4, 30.

Vuoli - per vuoi. in rima. In. 29, 101.

Vuolsi - per si dee, si conviene. Pg. 12, 7. v. Volere.

Vuómi - mi vuoi. Pg. 14, 78.

## Z

Zabl - In. 31, 67. v. Rafel.

Zaffro - per la Beata Vergine. Par. 23, 101.

Zanca - gamba. In. 19, 45. 34, 79.

Zara - sorta di giuoco che si fa con tre dadi. Pg. 6, 1. v. gli spositori, e il Vocabolario della Crusca.

Zavorra - per valle di terreno arenoso, com' era la settima bolgia dell' Inferno. In. 25, 142.

Zeba - capra. In. 32, 15.

Zenit - il punto verticale o perpendicolare sopra il capo di ciascheduno; secondo gli astro-

loghi. Par. 29, 4.

Zona - cintura. è voce latina. Il sole e la luna Fanno dell' orizzonte insieme zona, quando, essendo l' uno in Ariete, l' altro in Libra, segni opposti dello zodiaco; l' uno d'essi tramonta, e l'altro si leva: perchè allora vengono come a fasciarsi dell'orizzonte. Par. 29, 3.

Zona intorno alla luna – v. Filo.

Zucca - per capo. In. 18, 124. Zuffa - rissa, combattimento. In. 7, 59. 18, 108. 22, 135.

Fine dell' Indice Primo.

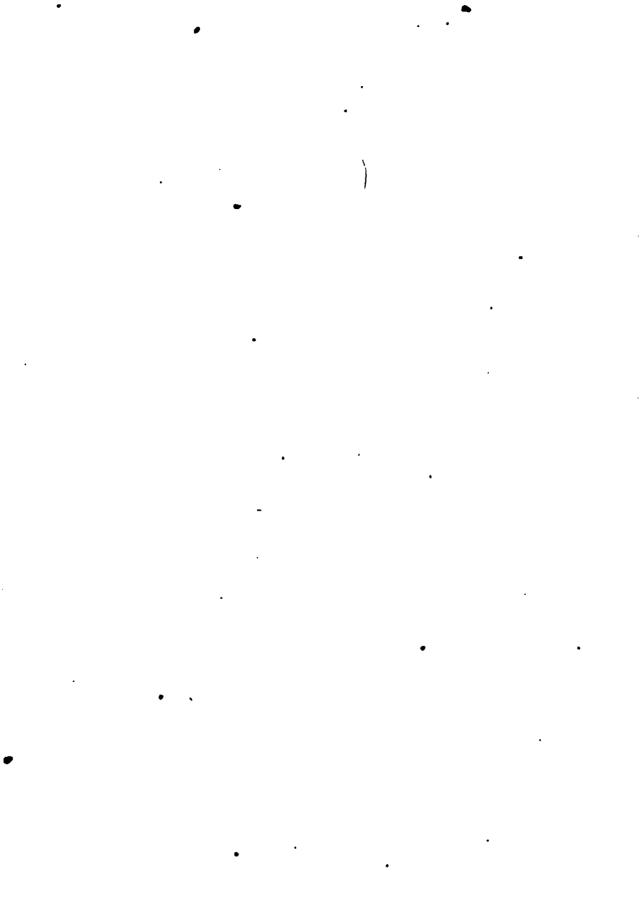

## INDICE SECONDO

Nel quale si rapportano tutti i nomi propri così di persone, come di luoghi, toccati da Dante Alighieri nel suo Poema; e se ne spiega brevemente la storia, o la favola:

COMPOSTO CON SOMMA DILIGENZA

DA

GIO. ANTONIO VOLPI.

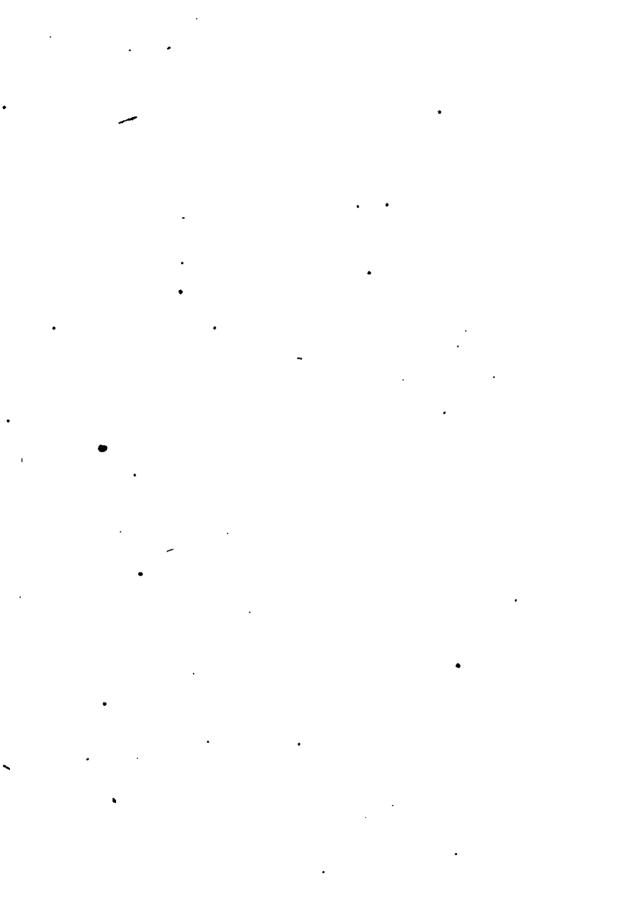

## INDICE SECONDO.

A bati o degli Abati - famiglia nobile fiorentina. In. 32, 106. v. Bocca. accennata, secondo alcuni spositori, per quei che son disfatti Per lor superbia. Par. 16, 109.

l' Abbagliato - sanese; uomo goloso, che con-

sumò il suo in crapule. In. 29, 132.

Abele - patriarca, figliuolo d' Adamo; accetto a Dio per la sua innocenza; ucciso da Caino, suo fratello, per invidia. v. la sacra Genesi. In. 4, 56.

Abido - castello sull' Ellesponto, dalla parte dell'Asia; uno de' due Dardanelli; patria di Leandro, giovane amoroso, celebre nelle an-

tiche favole. Pg. 28, 74.

Abraám - patriarca; personaggio notissimo nel-

le sacre scritture. In. 4, 58.

Absalone - figliuolo del re Davidde; giovane bellissimo, ma ribelle al padre; la cui merte è notissima per le sacre scritture. In. 28, 137.

Acám - soldato ebreo, il quale dopo la espugnazione di Gerico, contra il comandamento di Giosuè, lasciatosi vincere all'avarizia, furò una parte della preda la quale Iddio non voleva che fosse tocca, e nascosela sotterra nel suo padiglione: il che inteso, Giosuè il fece lapidare. Pg. 20, 109.

d' Accorso, Francesco - In. 15, 110. v. Francesco.

Acheronte - uno de' fiumi dello Inferno; così chiamato con greco nome, dalla privazione d' ogni allegrezza. In. 3, 78. 14, 116. Pg. 2, 105. e perciò ben disse Dante, trista riviera d' Acheronte.

Achille - figliuolo di Peleo e di Teti dea marina; uomo, sopra tutti i Greci che andarono a Troia, fortissimo. egli è l'eroe d'Omero nella Iliade. In. 5, 65. Dice Dante, Che con amore al fine combattéo. io intendo, che si ridusse tinalmente a combattere, e ad aiutare i suoi nazionali oppressi da' Troiani, mosso dall'amore ch' ei portava al suo compagno Patroclo che gli era stato ucciso da Ettore.

Achille - nudrito da Chirone centauro. In. 12,

Achille - ama e poi abbandona Deidamía, figliuola di Licomede re di Sciro. In. 26, 62. v. Deidamía.

Achille - La lancia d' Achille, ch' egli aveva ricevuta in eredità da Peleo suo padre, era di tal virtù, che la sua ruggine applicata in forma d' empiastro alle ferite con essa fatte, le risanava: come appunto avvenne a Telefo figliuolo d' Ercole; del quale v. le favole. In. 31, 4.

Achille - tolto dalla madre Teti a Chirone centauro, suo precettore; e trasportato, mentr'egli dormiva, nell'isola di Sciro, dove dimorò alquanto tempo in casa del re Licomede, vestito da donzella, sino che fu scoperto per astuzia d'Ulisse, e condotto alla guerra di Troia. Pg. 9, 34.

Achille - Azioni di questo eroe, materia d'un poema di Stazio, intitolato Achilleide, la sciato dall' autore imperfetto. Pg. 21, 92.

Achitofele - fu colui che mise discordia tra Absalone e il re Davidde suo padre; come si à nella scrittura sacra. In: 28, 137.

Acone - piviere sul Pierentino. Par. 16, 65.

Acquacheta - così chiamasi il fiume Montone, avanti che dall' Apernino secuda alla pianura. In: 16, 97.

Acquasparta - villa nel contado di Todi. Par.

12, 124. v. Matteo.

Acri - città nobile della Soria; altrimenti detta Tolemaide; tolta a' Cristiani da: Saracini, e data al Soldano - In. 27, 89.

Adamo - prime padre del genere umano. In. 3, 115. 4, 55. Pg. 11, 44. 29, 86. 32, 37. Par. 13, 111. accennato. Par. 32, 122, 136. circoscritto. Par. 13, 37. ebbe da Dio la scienza infusa. ivi. terra di cui fa composto, fa fatta degna Di tutta l'animal perfezione. Par. 13, 82: Quel d'Adamo, chiama il Poeta nostro la carne. Pg. 9, 10:

Adamo - detto anima prima. Pg. 33, 62. Par. 26, 83. Anima primaia. Par. 26, 100. Quell' uom che non nacque. perchè uscì immediatamente dalle mani di Dio. Par. 7, 26. Pomo che maturo Solo prodotto fie. cioè, uomo che, fuor dell' uso d'ogni altro, fu creato da Dio in età matura. A cul classima

Ind. del Volpi.

sposa è figlia e nuro. perchè essendo egli padre comune degli uomini e delle donne, viene la donna per sè medesima ad esser figliuola d' Adamo e, per ragion del marito, nuora. Par. 26, 91, e segg.

Adamo - maestro Adamo, bresciano; il quale richiesto da' conti di Romena, luogo vicino a' colli del Casentino, falsificò la lega del Batista, cioè del fiorin d' oro che à da una banda s. Giovanni Batista, e dall' altra il giglio: per la qual cosa fu preso e abbruciato. In. 30, 61, e segg.

Adamo ed Eva - detti dal Poeta, radice uma-

na. Pg. 28, 142.

Adice o Adige - fiume celebre d' Italia. nasce nell' Alpi del Tirolo; e bagnando le città di Trento e di Verona, viene a scaricarsi nell' Adriatico. In. 12, 5. Pg. 16, 115. confine della Marca Trivigiana. Par. 9, 44.

Adimari - famiglia nobile fiorentina, accennata dal Poeta, secondo gli spositori. Par. 16, 115.

Adriano lito - cioè, dell' Adriatico; ov' è posta Ravenna. Par. 21, 123.

Adriano V. - sommo pontefice; detto prima m. Ottobuono de' Fieschi genovesi, conti di Lavagno. visse nel papato un mese, e giorni nove. Pg. 19, 99, e segg.

Adriatico mare - riceve briga dal vento Euro.

Par. 8, 68.

Affricano, su detto Scipione il maggiore. Pg. 29, 116. v. Scipione.

Agabito o Agapito I. - sommo pontefice. converte dall' eresía Eutichiana Giustiniano imperadore. Par. 6, 16.

Agamennone - chiamato dal Poeta nostro, lo gran duca de' Greci che andarono all'assedio di Troia; come da Omero è detto re de' re. Costui per ottenere vento propizio all'armata sua navale che era trattenuta nel porto d'Aulide, acconsentì che sua figliuola Ifigenia fosse sacrificata alla dea Diana ch' era contra di lui sdegnata. Ma la Dea mossa a compassione della innocente giovane, la fe rapire, e portare nella regione taurica; e in sua vece suppose una cerva per lo sacrifizio. Par. 5, 60.

Agatone - poeta greco antico, d'una favola del quale, intitolata l' Anto o il Fiore, fa menzione Aristotile nella sua Poetica. Pg. 22,

107.

Aglauro - figliuola d' Eritteo re d' Atene. Costei portando estrema invidia alla sorella Erse amata da Mercurio, e opponendosi con ogni sua possa a' piaceri di quel Dio, fu da lui convertita in sasso. Pg. 14, 139. v. Ovidio nel 2. delle Trasformazioni.

Agnelo o Angelo Brunelleschi - fiorentino. inteso da Dante. In. 25, 63. come vogliono gli

antichi spositori.

Agobbio o Gubbio - città dello stato della Chiesa, nel ducato d' Urbino. Pg. 11, 80.

s. Agostino - dottor esimio di santa chiesa, fu di Cartagine, e vescovo d'Ippona in Affrica. Par. 10, 120. 32, 35.

Agostino - frate Minore; uno de' primi compa-

gni di s. Francesco. Par. 12. 130.

Agosto - l' ottavo mese dell' anno; così nominato dall' imperadore Augusto. Pg. 5, 39.

Aguglione - v. Baldo.

Agusto - così scrivevano gli antichi Tescani, in vece d' Augusto. Questi su il secondo imperadore di Roma; sotto cui nacque Gesù Cristo. In. 1, 71.

Alagia de' conti Fieschi di Genova - nipote di papa Adriano V. maritata, come alcuni scrivono, al marchese Marcello Malespini. Pg.

19, 142.

Alagna o Anagni - città della Campagna di Ro-

ma. Pg. 20, 86. Par. 30, 148.

Alardo - gentiluomo franzese, capitano del re Carlo d'Augiò, vince Curradino nipote del re Manfredi. In. 28, 18.

Alba Lunga - città del Lazio, ove i discendenti d' Enea regnarono per trecento e più anni, fino a' tempi di Romolo. Par. 6, 37.

Alberichi - famiglia nobile fiorentina. Par. 16,

89.

Alberigo de' Manfredi, signori di Faenza - frate Godente, il quale essendo in litigio cogli altri frati del suo ordine, finse di volersi comporte e rappacificare con loro, e invitolli ad un lautissimo convito; e dato il segno a' suoi sgherri, che quando comandasse che si portassero le fratte, uccidessero tutti i convitati, venne a fine de' suoi perversi disegni. Inv 33, 118.

Albero da Siena - figlinolo del vescovo di quella città; giovane di grossa pasta. In. 29, 109.

v. Griffolino.

degli Alberti, Alessandro e Napoleone - In. 32, 55. e segg. v. Alessandro ec.

Alberto - abate in s. Zeno a Verona, uomo di-

DELLE STORIE E FAVOLE. santi costumi, a' tempi di Federigo Barba-

rossa imperadore. Pg. 18, 118.

Alberto - duca d' Austria, figlinolo primogenito di Ridolfo imperadore; e dopo Adolfo, anch' egli assunto alla imperial dignità. Pg. 6, 97. uccide il re di Praga, cioè di Beemmia; ed occupa quel regno. Par. 19, 115.

Alberto degli Alberti - signore della valle di Falterona in Toscana, padre d' Alessandro e di Napoleone. In. 32, 57. v. Alessandro e

Napolcone.

Alberto della Scala - signor di Verona. Costui fece abate di s. Zeno in quella città un suo figliuolo naturale, difettuoso di corpo e d' a-

nimo. accennato. Pg. 18, 121.

Alberto Magno - di Cologna, città di Germania; frate dell' ordine de' Predicatori, uomo dottissimo in tutte le scienze, scrittore di molti volumi, e maestro di s. Tommaso d' Aquino. Par. 10, 98.

Albia o Albi - fiume grossissimo di Boemmia.

Pg. 7, 99.

Alboino della Scala - accennato. Par. 17, 71. v. Bartolommeo della Scala.

Alcide - ama Iole. Par. 9, 101.

Aldobrandesco, Guiglielmo - Pg. 11, 59. v. Gui-

glielmo.

Aldobrandi, Tegghiaio - fiorentino, della nobil famiglia degli Adimari; nomo per li suoi consigli molto eccellente. In. 16, 41.

Alessandria della Paglia - città dello stato di

Milano. Pg. 7, 135.

Alessandro - conte di Romena. In. 30, 77. v. Maestro Adamo.

Alessandro e Napoleone degli Alberti - figliuoli d' un Alberto signore della valle di Falterona in Toscana; i quali dopo la morte del padre tiranneggiarono i paesi circonvicini; e finalmente venuti in discordia tra di loro, l'uno uccise l' altro. In. 32, 55, e segg.

Alessandro Fereo - tiranno di Tessaglia, molto crudele. come bene spiega il Vellutello contra il Landino ed altri comentatori, i quali malamente intesero Alessandro Magno. In.

12, 107.

Alessandro Magno - figliuolo di Filippo re di Macedonia, e di Olimpiade sua moglie; personaggio nelle storie notissimo. In. 14, 31.

Aletto - una delle tre Furie infernali: In. 9,

Alfonso - re di Spagna, a' tempi di Dante; no-

mo essemminato. Par. 19, 125.

Alfonso - terzo figliuolo di d. Piero di Navarra, re d' Aragona; il quale non ereditò di suo padre altro che 'l valore. accennato. Pg. 7.116.

Alfonso - zio di d. Federigo re di Sicilia. Costui fu coronato re di Maiorica e Minorica; ma con brutte operazioni macchiò la coro-

na. accennato. Par. 19, 137.

Ali - discepolo e seguace di Maometto, ma in alcune cose discordante da lui; sicchè venne a formare una nuova setta, seguita infin oggi dalla gente soggetta al Sofi, cioè al re di Persia. In. 28, 32.

Alichino - nome di demonio. In. 21, 118. 22,

112.

Alighieri - famiglia nobile in Ferrara. Una donna di questa casa fu maritata a m. Cacciaguida cavalier fiorentino, antenato del nostro Poeta; de' quali due consorti nacque Alighieri, da cui Dante ricevette il suo cognome. accennasi ciò. Par. 15, 138.

Alighieri - figliuolo di Cacciaguida, e bisavo del nostro Poeta; punito per la sua superbia nel primo girone del Purgatorio. accennato.

. Par. 15, 91.

Almeone - figliuolo d' Anfiarao e d' Erifile. Costui fu uccisor della madre. Pg. 12, 50. Par. 4, 103. v. Erifile.

Alpe - Pg. 17, 1. 33, 111.

Alpi donde nasce il Po - Par. 6, 51.

Altaforte - rocca d' Inghilterra, tenuta e difesa da Bertramo dal Bornio; dove su assediato il principe Giovanni dal re Arrigo d' Inghilterra, suo padre. In. 29, 29.

Alverna - monte asprissimo tra il Tevere e l' Arno, dove s. Francesco ricevette le sacre stimmate del Salvator nostro. Par. 11,

106.

Aman - gran capitano dell' esercito d' Assuero re di Persia. Costui odiando a morte Mardocheo zio della regina Ester, perchè non era da lui come da tutti gli altri adorato, persuase il re a far morire tutti gli Ebrei che negoziavano nel suo reame, come gente inutile, e che niente lo stimava; e di più, a far crocifiggere Mardocheo. La regina Ester, mossa a compassione e del zio e della sua nazione, tanto supplicò il re suo marito, che il fece mutar proposito, e ritrattar la sentenza.

Così Mardocheo fu innalzato ad onori sublimi, e il superbo Aman fu crocitisso a quella trave medesima ch' egli avea fatta innalzare per crocifiggervi Mardocheo. accennato. Pg. 17, 26.

Amata - moglie di Latino re degli Aborigini, popoli d' Italia antichissimi; la quale per tema grande ch' Enea avesse ucciso Turno a cui sua figliuola Lavinia era stata promessa in isposa, disperata s' impiccò. accennata.

Pg. 17, 35.

Amiclate - povero pescatore, il quale, come riferisce Lucano nel 5. della Farsaglia, tragittò colla sua barchetta di Durazzo in Italia Giulio Cesare che desiderava di trasportare nell' Epiro il restante delle sue genti. Par. 11, 68.

Amidei - famiglia nobile siorentina, da cui nacquero le discordie e le ruine della città; per essere stata una di questa famiglia, ripudiata da Buondelmonte de' Buondelmonti. accennata. Par. 16. 136.

Amore - ferisce Venere sua madre. Pg. 28, 66.

Anacreonte - nato in Teo, città dell' antica Ionia; poeta lirico leggiadrissimo. Pg. 22, 106. Anagni. v. Alagna.

Ananía - uno de' discepoli del Signore; il quale rendette la perduta vista a s. Paolo. Par.

26. 13.

Anassagora Clazomenio - filosofo dogmatico antichissimo ed eccellente. In. 4, 137.

Anastagi - famiglia nobilissima di Ravanua. Pg. 14, 107.

Anastagio - papa, che visse a' tempi di Teodorico re d' Italia; pervertito da Fotino eretico, secondo Dante: il che è falsissimo. v. gli scrittori delle vite de' pontefici. In. 11, 8. v. Fotino.

Anchise - troiano, figliuolo di Capi, che della dea Venere generò Enea, soggetto notissimo per lo poema di Virgilio. In. 1, 74. Pg. 18, 137. morì e fu seppellito in Sicilia. Par. 19, 152. l'ombra di lui accoglie con tenerezza il figliuolo ne campi Elisj. Par. 15, 25. v.

Virgilio nel 6. dell' Encide.

Anfiarao - figliuolo d' Oicleo; indovino a' suoi tempi celebratissimo. Costui fu uno de' sette regi che assediarono Tebe per rimettervi Polinice. Andò alla guerra mal volentieri, indottovi dalle astute maniere di Erifile sua moglie. Mentre un giorno, assiso in un cocchio, valorosamente combattea, fu assorbito vivo insieme col cocchio e co' cavalli da una voragine che all' improvviso nella terra s' aperse. In. 20, 34.

Antione - figliuolo di Giove e d' Antiope, musico eccellentissimo, il quale, secondo le favole, colla forza della sua cetra fece discendere i sassi dal monte Citerone, e formar con

essi le mura di Tebe. In. 32, 11.

Angeli - ultimo coro degli spiriti celesti della terza gerarchia. Par. 28, 126. Il Poeta qui dice angelici ludi.

Angeli ribelli - precipitati all' Inferno. Par.

**2**9, 50.

Angiolello da Cagnano - onoratissimo gentiluome di Pano, fatto annegare alla Cattolica da Malatestino di Rimini, insieme con Guido del Cassero. In. 28, 77.

s. Anna - madre di Maria Vergine. Par. 32,

Anna - suocero di Caifas pontefice de' Giudei. accennato. In. 23, 121.

Annibale - capitano de' Cartaginesi, grandissimo nemico de' Romani, vinto da Scipione. In. 31, 117. Par. 6, 50.

s. Auselmo – fu normando, e arcivescovo di Conturbia, scrisse molti trattati di teologia. Par. 12, 137.

Anselmuccio - figliuolo del conte Ugolino della Gerardesca; morto di fame insieme col padre. In. 33, 50. v. Ugolino.

Antandro - città marittima della Frigia Minore; donde Enea fece vela per venire in Italia. Par. 6, 67.

Antenora - prigione d' Inferno, dove sono puniti i traditori delle lor patrie; detta da Antenore troiano, il quale, secondo alcuni storici, se la intendeva co' Greci. In. 32, 88.

Antenori, chiama Dante i Padovani, lá città de' quali fu fondata da Autenore. Pg. 5, 75.

Anteo - gigante di Libia, nato di Nettumo e della Terra, alto quaranta cubiti. Costui lottando con Ercole, ogni volta che in terra cadeva, riprendeva nuove forze, e risorgeva più vigoroso. la qual cosa osservando Ercole, alzandolo di terra, e stringendoselo al petto, il soffocò. In. 31, 100, e segg.

Antigone - figliuola d' Edipo re di Tebe. Costei fessi guida del cieco suo padre, cacciato in esilio da Creonte: per la qual cosa dal DELLE STORIE E FAVOLE. 347 tiranno fu fatta morire. ma, come scrive Sofocle in una sua tragedia di questo nome, fu seppellita viva per aver dato sepoltura al corpo di Polinice suo fratello, contra il regio divieto. Pg. 22, 110.

Antioco - re di Siria e di Gerusalemme. ac-

cennato da Dante. In. 19, 87.

s. Antonio - padre antichissimo de' monaci, nomo di sublime e maravigliosa virtù. Suoi frati de' tempi di Dante, biasimati. Par. 29, 124.

Anziani - nome del supremo magistrato di Luc-

ca. In. 21, 38.

Apennino - monte famosiasimo, che si stende co' suoi gioghi da ponente in levante, dividendo l' Italia tutta in due parti, l' una settentrionale, verso il mare Adriatico; l' altra meridionale, verso il Tirreno. In. 16, 96. 20, 65. Pg. 5, 96. 14, 92. chiamato dal Poeta nostro, dosso d' Italia. Pg. 30, 86. circoscritto. In. 27, 29. Pg. 14, 31, e segg. Par. 21, 106, e segg.

Apocalisse - libro profetico oscurissimo della divina scrittura, dettato da s. Giovanni Vangelista. Questo è nome greco, che rivelazione significa. accennato. In. 19, 106. Pg.

29, 105.

Apolline - cioè, il sole. detto dal Poeta, occhio

del cielo. Pg. 20, 132.

Apollo - figliuolo di Giove e di Latona, Dio della poesía e della medicina. Par. 1, 13. 2, 8.

Appostoli - detti dal Poeta, messaggi dell' e-

terno regno. Pg. 22, 78.

Aquario - l' undecimo segno dello zodiaco. Finsero i poeti, che costui fosse Ganimede coppiere di Giove. In. 24, 2.

Aquilone - veuto che spira dal settentrique; detto altrimenti Borea e Tramontana. Preudesi ancora pel settentrione medesimo. Pg.

4, 60. 32, 99.

Arabi - coll' accento acuto sulla seconda sillaba, in grazia della rima. Per Arabi pare che intenda il Posta i Numidi, ed altre genti barbare dell' Affrica, che passarono in Italia con Annibale contra i Romani. Par. 6, 49.

Aragne - donzella di Lidia, eccellentissima tessitrice e ricamatrice; la quale montata in superbia, gareggiò con Pallade in quell' arte: ma vinta dalla Dea, fu da lei uccisa, e convertita in ragno. In. 17, 18. Pg. 12, 43.

v. Ovidio nel 6. delle Trasformazioni. Aragona - provincia del regno di Spagna. Pg.

3, 116.

Aragonese nazione - egregia. Par. 19, 138. v.

lacopo re d' Aragona.

Arbia - siume di Toscana, tra Fiorenza e Siena; presso il quale surono sconsitti i Guelti da' Ghibellini, a' tempi di m. Farinata. In. 10, 86.

dell' Arca - famiglia nobile fiorentina. Par. 16,

92.

Arca del Testamento - Di essa v. i libri delle divine scritture. Pg. 10, 56.

Arcangeli - secondo coro d' angeli della terza

gerarchia. Par. 28, 125.

Archiano - fiume che nasce in quella costa

d'Apennino, ch' è sovra l'eremo di Camaldoli; e scende in Casentino, e mette in Arno tra Poppi e Bibbiena. Pg. 5, 95, 125.

Ardinghi - famiglia nobile fiorentina. Par. 16,

93.

Aretini - popolo d'Arezzo, illustre città di Toscana. In. 22, 5. chiamati da Dante botoli,

cioè cani piccioli e vili. Pg. 14, 46.

l' Aretino - Fu costui m. Benincasa d' Arezzo, dottissimo giarisconsulto; il quale essendo vicario del podestà di Siena, condannò a morte Turino da Turrita, castello nel Sanese, fratello di Ghino di Tacco, e Tacco suo zio, perchè insieme con Chino avevano tolto un castello alla repubblica sanese, chiamate Radicofani, ed in Maremma esercitavano latrocinio. Dopo di ciò m. Benineasa andò giudice del tribuno di Roma nel pontificato di Bonifazio. Il che intendendo Ghino, andò a Roma, e con grande audacia entrò in casa e nella sala dove m. Benincasa a hanco sedea, e quivi in presenza di molti l'uccise, e se ne venne a salvamento colla testa che gli avea tagliata. Pg. 6, 13.

Aretusa - Ninfa amata da Alfeo siume d'Arcadia; la quale per suggire gli abbracciamenti di lui, tanto pregò gli Dii, che su convertita in sonte. In. 25, 97. v. Ovidio nel 5. delle

Trasformazioni.

Arezzo - città nobile di Toscana. In. 29, 109. Argenti, Filippo - cavalier fiorentino, della nobil famiglia de Cavicciuli che sono un de' rami degli Adimari; uomo ricchissimo, di grande statura, e di maravigliose forze; ma: iracondo fuor di misura. In. 8, 61. v. il Boccaccio nella 8. novella della 9. giornata.

Argia - figliuola d' Adrasto re degli Argivi, mo-

glie di Polinice. Pg. 22, 110.

Argo - nave, prima di tutte solca il mare, sua ombra viene ammirata da Nettunno. Par.

33, 96.

Argo - pastore che avea nel capo cent' occhi, secondo le favole. Fu scelto da Giunone gelosa per custodire lo trasformata in vacca: ma addormentato da Mercurio col suono, e col racconto di varie favole, tra le quali fu quella di Siringa; fu dal medesimo ucciso. Pg. 29, 95. 32, 65. v. Siringa.

Argolica gente - cioè, greca. così detta dalla provincia Argolide nel Peloponneso, dove

era Argos città nobilissima. In. 28, 84.

Argonauti - circonscritti. Par. 2, 16. accenna-

ti. Par. 33, 96.

Arianna - figliuola di Minos re di Creta, e di Pasife sua moglie. Costei innamorata di Teseo principe d' Atene, ammaestrollo come dovesse uccidere il Minotauro, e diedegli un filo per uscire del laberinto. accennata. In. 12, 20. fu rapita e poi abbandonata da Teseo nell' isola di Nasso, dove trovata da Bacco, fu da lui sposata. e finalmente una sua ghirlanda fu trasformata, dopo la morte di essa, in un segno celeste di otto stelle unite in forma di corona. Par. 13, 14.

Ariete - segno celeste, il primo dello zodiaco. accennato. Pg. 32, 53. chiamato stella mi-gliore. Par. 1, 40. Ariete notturno dispoglia.

cioè, quando tal segno surge di notte, il mondo si spoglia delle sue bellezze: il che accade l'autunno, quando il sole è in Libra. Par. 28, 117.

Aristotile Stagirita - maestro del grand' Alessandro, e di color che sanno, come dice Dante; principe della setta Peripatetica, e tra' filosofi il più famoso. In. 4, 131. Pg. 3, 43. tra gli altri suoi libri scrisse quelli che trattano di politica, o sia della buona amministrazione delle città e degli stati. Par. 8, 120. accennato. Par. 26, 38.

Arli - città famosa della Gallia Narbonese. In.

9, 112.

Arnaldo Daniello - poeta e romanziere provenzale eccellentissimo. Pg. 26, 115, segg.

6 142.

Arno - fiume nobilissimo di Toscana, che bagna Fiorenza e Pisa, e mette nel mar Tirreno. In. 13, 146. 23, 95. 30, 65. 33, 83.
Pg. 5, 126. Par. 11, 106. circonscritto. Pg.
14, 17, e segg. chiamato da Dante, fiume
reale. Pg. 5, 122. fossa maladetta e sventurata. Pg. 14, 51. posto per Fiorenza. In.
15, 113.

Aronta o Aronte - famoso indovino della Toscana, a' tempi antichi. Costui abitò ne' monti di Luni sopra Carrara, nel Genovesato. In. 20, 46. v. Lucano nel 1. libro della Far-

saglia, al verso 586, e segg.

Arpie - uccelli favolosi con viso e collo di donzella; figliuole di Taumante e d' Elettra. Erano tre, e si chiamavano Aello, Ocipete e Celeno. Predicevano i destini, ed erano rapacissime: anzi i poeti le dissero Arpie dal verbo greco devallar, che significa rapire. In. 13, 10, 101, v. Strofade.

Arrigo - magnifico cavalier fiorentino, della nobile famiglia de' Fisanti, come alcuni vo-

gliono. In. 6, 80:

Arrigo - re d'Inghilterra; detto il semplice, per la candidezza de' suoi costumi. Pg. 7, 131.

Arrigo Manardi - facatino; cortese e valoroso

signore. Pg. 14, 97:

Arrigo V. - imperadore, fighinole di Federigo Barbarossa; chiamato dal Poeta, secondo vento di Soave, cioè seconda procella o seconda tempesta della famiglia di Soave, perchè egli e suo padre furono superbi, e amanti della guerra. Par. 3, 119.

Arrigo VII. - imperadore, accennato forse dal' Poeta, Pg. 33, 43. Par. 27, 63. ingannato da papa Clemente V. Par. 17, 82. v. Clemente V. medita di composse le cose d' Italia.

Par. 30, 137.

Arrigucci - famiglia nobile fiorentina. Par. 16,

Arrio - eretico infame, il quale teneva, il Figliuolo di Dio non essere consustanziale al Padre, ma minor di esso. Pari 13, 127.

Artis - re della gran Bretagna; soggetto notissimo negli antichi romanzi. In. 32, 62. v.

Modite.

Arzana de' Viniziani - luogo celebre in Venezia, dove si sabbrica ogni genere di navili, e ogni strumento da guerra: In. 21, 7.

Ascesi - città dell' Umbria. v. Assisi.

Ascieno - castello itel Sauces. In: 29, 131...

Asdente - calzolaio parmigiano, famoso indovino a' tempi di Federigo II. imperadore. In. 20, 118.

Asopo - fiume di Beezia, provincia della Grecia; presso il quale si celebravano i sacrifici

o misteri di Bucco. Pg. 16, 91.

Assirj - popoli dell' Assiria, provincia dell' Asia; presso i quali fu anticamente il primo

imperio del mondo. Pg. 12, 5g.

Assisi o Ascesi - città dell' Umbria; patria di s. Francesco fondatore dell' ordine de' frati Minori; posta alle radici d' un alto monte. Par. 11, 53.

Assuero - monarca della Persia. Pg. 17, 28. v.

Aman.

Atamante - genero di Cadmo; il quale per l'odio che Giunone portava alla rezze de' Tebani, stimolato da Tesifone divenne furioso in guisa, che veggendo las sua moglie venir verso di lui con due suoi figliuolini in braccio, chiamati l'uno Learco, l'altro Melicerta; credendo che fosse una lionessa con due lioncini, preso Learco, lo infranse ad un sasso; e la madre fuggendo coll'altro, si gittò nel mare, e per pietà degli Dei celesti furono convertiti in Dei marini, l'una detta Leucotea, e i'altro Palemone. In. 30, 4.

Atone - città principalissims dell' antica Grecia; metropoli dell' Atticu; patria di Teseo, e madre di tutte le scienze per le molte sette di filosofi che quivi horizone: In. 12, 17. Pg. 6, 139. Par. 17, 46. Fingono i poeti, che nascesse contesa tra Nuttunno e Miner-

Ind. del Volpi.

23

va, chi di lor due dovesse dar il nome a quella città; e che s' accordassero insieme, colui doverla denominare, che all' improvviso producesse cosa di maggiore utilità. Percosse Nettunno la terra col tridente, e ne fece uscire un cavallo: la percosse parimente Minerva coll'asta, e ne trasse un ulivo. Giudicarono gli Dei, l'ulivo, come segno di pace, esser migliore del cavallo ch' è segno di guerra; e perciò la vittoria fu di Minerva che in lingua greca si chiama Atenea o Atena. ciò viene accennato. Pg. 15, 98.

Atropos - una delle tre Parche, le quali, secondo le favole, filano le vite degli uomini. Si chiamano Cloto, Lachesis e Atropos. La prima tien la conocchia, la seconda il naspo, e la terza la forbice colla quale taglia il filo.

In. 33, 126.

Attila - re degli Unni, tiranno crudelissimo, detto flagello di Dio; il quale calando in Italia con potentissimo esercito l' anno di nostra salute 442. assediò e distrusse la gran città d' Aquileia, saccheggiò molte città di Lombardia, e mentre deliberava se dovesse andarsene a Roma, fu persuaso da s. Leone papa che gli si fece incontra, a tornare in Unghería, dove avendo menata moglie, mori soffocato per sangue in troppa copia uscitogli dalle narici. In. 12, 134. Fu opinione di Dante, che costui smantellasse Fiorenza: beuchè molti storici il neghine. In. 13, 149.

Aventino - uno de' sette colli di Roma. In.

25. 26.

Averrois o Averroe - arabo, gran comentatore

DELLE STORIE E FAVOLE. 355 d'Aristotile, ma empio nelle sue opinioni. In. 4, 144.

Augusto - per Federigo II. imperadore. In.

13, 68.

Augusto - successore di Giulio Cesare nell' imperio romano. Pg. 29, 116. Sue grandi azioni toccate. Par. 6, 73, e segg.

Avicenna - arabo, medico eccellente. In. 4, 143. Fiorì circa gli anni di nostra salute

1040.

Aulide - città della Beozia, con porto dove convennero i Greci a deliberare se dove-vano muover guerra a' Troiani. In. 20, 111.

Aurora - Dea, foriera del Sole. Pg. 2, 8. chiamata dal Poeta, concubina di Titone antico. Pg. 9, 1. v. Titone.

Ausonia - così fu detta l' Italia anticamente; da Ausone figliuolo d' Ulisse e di Calipso.

Par. 8, 61.

Austericch o Austria - nobilissima provincia

della Germania. In: 32, 26.

Austro - vento meridionale. accennato. Pg. 30, 89. 32, 99. detto della terra d' Iarba; perchè spira dall' Affrica, in una provincia della quale, detta Numidia, regnò anticamente il re Iarba. Pg. 31, 72.

Azzo degli Ubaldini - Pg. 14, 105. v. Ugolino,

Ubaldini.

Azzolino o Ezzelino di Romano - vicario imperiale nella Marca Trivigiana, e tiranno crudelissimo de' Padovani. In. 12, 110. accenanato. Par. 9, 29.

Azzone III. da Este - marchese di Ferrara,

## B

B e ICE - cioè, Bice, nome accorcisto da

Beatrice. Par. 7, 14. v. Beatrice.

Babillonia - Chiama il Poeta esilio di Babillonia il mondo; come all' opposto il Paradiso chiamasi la celeste Gerusalemme, alludesi alla famosa trasmigrazione del popolo ebreo, di Gerusalemme in Babillonia, città metropoli della Caldea. Par. 23, 135.

Baccanti - cioè, sacerdotesse di Bacco, le quali con grandissime strida e furore celebravano i sacrifici di quel Nume. accennate. Pg.

18, 92.

Bacchiglione - fiume che passa: presso Vicenza. Par. 9, 47. por essa città il pose Dante.

In. 15, 113.

Bacco - figliuolo di Giove e di Semele, uno degli Dii, vincitore dell' Indie, e inventore dell' uso del vino, secondo le favole. In. 20, 59. Pg. 18, 93. Cantar Bacco. cioè, un inno in lode di quel Dio, che appresso gli antichi solea cominciase: Io. Bacche. Par. 13. 25.

Bagnacavallo - castello tra, Ispola a Ravenna, i conti del quale, a' tempi di Dante, erano

già estiuti. Pg. 14, 115.

DELLE STORIE E FAVOLE. 357

Bagnoregio - luogo della Marca d' Ancona; patria di s. Bonaventura. Par. 12, 128.

Baldo d'Aguglione - gran barattiere in Firenze,

a' tempi di Dante. Par. 16, 56.

Barbagia - luogo montuoso in Sardigna, dove gli uomini e le donne vanno quasi ignudi. Pg. 23, 94.

Barbure donne - Pg. 23, 103.

Barbariccia - nome di demonio. In. 21, 120. 22, 29, 59, 145.

Barbari settentrionali - Par. 31, 31.

Barbarossa - v. Federigo Barbarossa.

Bari - città di Puglia. Par. 8, 62.

Bartolommeo della Scala - Par. 17, 71. v. della Scula.

Barucci - famiglia nobile fiorentina. Par. 16,

104.

Batista, s. Giovanni - precursore di Gesu Cristo. visse nel deserto con sobrietà maravigliosa, pascendosi di locuste e di mele silvestre, e bevendo acqua, avanti d'uscir fra le genti a predicar la penitenza, fu canonizzato dalla bocca del Redentore, come il maggiore tra tutti i nati di donne. Pg. 22, 752. fu fatto decapitare da Erode a persuasion d' Erodiade che indusse la figliuola, dopo aver con un ballo meritata la grazia del sovrano, a dimandurgli in premio la testa del santo. per lui s' intende il fiorin d' oro, che si batteva in Fiorenza coll'immagine sua, Par. 18, 134. intorno a due anni stette nell' Inferno, cioè nel Limbo, aspettando la discesa del Signore. Par. 32, 31. tolto da' Fiorentini per protettore, subito che abbracciarono la fede cristiana. In. 13, 143. Par. 16, 47. L' ovil di s. Giovanni. per la città di Fiorenza che vive sotto la protezione di questo santo. Par. 16, 25. v. s. Giovanni Batista.

Batista - la lega del Batista. cioè, il fiorin d'oro coll' impronta di s. Giovanni Batista,

moneta fiorentina. In. 30, 74.

Batisteo di Firenze - nel tempio di s. Giovanni. Par. 15, 134.

da Battifolle - v. Federigo Novello.

Beatrice - marchesotta da Esti, moglie di Nino de' Visconti da Pisa; e dopo la morte di lui rimaritata a Galeazzo de' Visconti di Milano. s' accenna. Pg. 8, 73.

Beatrice - moglie di d. Federigo re di Sicilia.

Pg. 7, 128.

Beatrice - nobilissima gentildonna di Firenze, figliuola di Folco Portinari, detta corrottamente Bice; di cui Dante fu innamorato. intesa in questo Poema per la teologia. prendesi ancora per la grazia perficiente. In. 2, 70. Pg. 6, 46. 15, 77. 18, 48, 73. 23, 128. 27, 36, 53. 31, 80, 107. e in altri luoghi assai, particolarmente nel Paradiso. accennata. In. 10, 131. 12, 88. 15, 90. Pg. 1, 53. 27, 136. discesa di Cielo, riprende il Poeta nostro del suo scorretto vivere. Pg. 30, 73. fassi più risplendente del sole. Par. 10, 37.

di Beccheria - Quel di Beccheria su pavese, ed abate di Vallombrosa; al quale su tagliata la testa per essersi scoperto certo trattato che sece contro a' Guelsi in savore de' Ghibellini in Fiorenza dove il papa l'avea mandato

legato. In. 32, 119.

DELLE STORIE E FAVOLE. 359
Beda - sacerdote inglese, detto il venerabile.

scrisse molte cose. Par. 10, 131.

Belacqua - nome di persona negligente, trovata da Dante nel monte del Purgatorio. Pg.

4, 123.

della Bella, Iano - cavalier fiorentino. quando rinunziò a' grandi, e si fece di popolo, variò l' arme lasciatagli dal conte Ugo di Lucimborgo, cignendola d' un fregio d' oro. Par. 16, 132.

Bellincion Berti - ricchissimo cavalier fiorentino, della nobil famiglia de' Ravignani; ma di somma moderazione. Par. 15, 112. 16,

99.

Bellisar o Bellisario - capitano valorosissimo dell'imperador Giustiniano. Costui riportò de' Gotti molte vittorie, e gli costrinse a partir d'Italia. Par. 6, 25.

del Bello, Geri - In. 29, 27. v. Geri.

Belo - padre o progenitore di Didone. Par. 9, 97.

Belzebù - nome di demonio principale. In. 34,

127.

Benaco - altrimenti Lago di Garda, posto tra

Verona e Brescia. In. 20, 63, 74, 77.

s. Benedetto - della nobilissima famiglia degli Anici romani, gran padre de' monaci in Occidente. Convertì molte genti in Terra di Lavoro del culto degl' idoli alla cristiana religione. Morì nel monistero di Monte Cassino. Par. 22, 40. 32, 35. v. Cassino.

s. Benedetto - hadía ricchissima di s. Benedetto, situata dove il fiume Montone scende al

basso con grande strepito. In. 16, 100.

Benevento - città del Principato Ulteriore nel regno di Napoli. Pg. 5, 128.

Benincasa d' Arezzo - v. l' Aretino.

Bergamasco - di Bergamo, città montuosa di Lombardia. In. 20, 71.

Berlinghieri, Ramondo - conte di Provenza.

Par. 6, 134. v. Romeo.

Bernardin di Fosco - faentino; uomo valoroso, benchè di picciola nazione. Pg. 14, 101.

s. Bernardo - borgognone, abate dell'ordine Cisterciense; nomo d'altissima contemplazione, divotissimo della Beata Vergine, e scrittore di molti detti e santi volumi. Par. 51, 102, segg. e 139. 32, 1. 33, 49.

Bernardo - uno de' primi frati e nompagni di

s. Francesco. Par. 11, 79.

Bernardone, Pietro - padre di s. Francesco d'Assisi. Par. 11, 80.

Berta - donna Berta; per qualunque donnic-

ciuola ignorante. Par. 13, 139.

Berti, Bellincione - Par. 15, 112. 16, 99. v.

Bellincion Berti.

Bertramo dal Bornio - fu inglese, e dato per sio dal re Arrigo d' Inghilterra a Giovanni suo figliuolo, che l'accompagnasse alla corte di Francia. ma essendo quel giovane un grande scialacquatore, nè potendo supplire alle sregolate sue spese una porzione del regno assegnatagli dal padre, fu consigliato da Bertramo a muovergli guerra, nella quale il suddetto Giovanni rimase morto. In. 38, 134.

Bianchi - fazione in Toscana, a' tempi di Dan-

te. In. 24, 150.

Billi - famiglia nobile fiorentina, accennata per l'arme sua ch'è una colonna di vaio in campo rosso. Par. 16, 103.

Bindo - nome usato in Fiorenza, a' tempi del

nostro Poeta. Par. 29, 103.

Bisenzio - fiume di Toscana, il quale nasce nella valle di Falterona, e scorre tra Prato e Fiorenza, e mette nell' Arno. In. 32, 56.

Bismantova - montagna altissima del territorio

di Reggio in Lombardia. Pg. 4, 26.

Bocca degli Abati - fiorentino, traditore de' suoi fazionari. In. 32, 106.

Boemmia - provincia di Germania, adiacente al fiume Albia o Albi. accennata. Pg. 7, 98. v. Buemme.

Boezio Severino - gran senatore di Roma, e nomo di prodigiosa dottrina. scrisse molti volumi; ma i più famosi sono i cinque libri de Consolutione Philosophiae, composti da lui in prigione dov' era stato cacciato dal re Teodorico, il quale poi lo fece morire. Il suo corpo giace in Pavia nella chiesa detta in Caelo Aureo, dov' è un altare eretto a Boezio, come a santo. accennato. Par. 10, 125. v. Cieldauro.

Bologna - città nobilissima di Lombardia. In. 23, 142. Pg. 14, 100.

Bolognese - Pg. 11, 83.

Bologuesi - In. 23, 103.

Bolsena - oggi castello, anticamente città della Toscana. Quivi presso è un lago di figura quasi rotonda, che gira circa 22. miglia. e che produce ottime anguille. chiamasi il Lago di Bolsena. Pg. 24, 24. Bonatti, Guido - famoso astrologo a' tempi del conte Guido di Montefeltro, a cui fu carissimo. In. 20, 118.

Bonifazio - arcivescovo di Ravenna, figliuolo d' Ubaldino della Pila; signore splendido.

. Pg. 24, 29.

Bonifazio da Signa - gran barattiere in Firen-

ze, a' tempi di Dante. Par. 16, 56.

Bonifazio VIII. - sommo pontesice; chiamato prima Benedetto d' Anagni; uomo di grand' animo, e cupido di signoreggiare. Costui con sue arti persuase Celestino V. suo antecessore, a rinunziare il papato; e ottenuto il suo desiderio, e avendo usurpata la sede di s. Pietro, il fece incarcerare nella rocca di Sulmone, dove Celestino poco dopo morl in gran concetto di santità. În. 19, 53. biasimato. In. 27, 70, 85, e segg. Par. 9, 132, e segg. 12, 90. 27, 22. 30, 148. imprigionato in Alagna da Sciarra Colonnese per ordine di Filippo Bello re di Francia. Pg. 20, 87. inteso per una meretrice; per essere, come scrivono alcuni storici, pervenuto al papato con arti non buone: benchè altri neghino ciò, e lo giustifichino. Pg. 32, 149. 33, 44. trattasi con esso lui da' Franzesi di far passar l'Alpi a Carlo Senzaterra, perchè fingendo egli di riformar la città di Fiorenza, ne cacciasse la parte Bianca, della quale era il nostro Poeta. s' accenna. Par. 17, 49, s

Borea - vento che spira da settentrione. Par. 28, 81.

Borgo - uno de' sesti di Firenze. Par. 16, 134.

DELLE STORIE E FAVOLE. 363

dal Bornio, Bertramo - In. 28, 134. v. Ber-tramo.

Borsiere, Guiglielmo - valoroso e gentil cavaliere, pratichissimo delle corti, bel parlatore e faceto. In. 16, 70. v. il Boccaccio nella novella 8. della 1. giornata.

Bostichi - famiglia nobile fiorentina. Par. 16,

93.

Brabante - provincia di Fiandra, nobilissima.

Donna di Brabante, chiama il Poeta la moglie di Filippo Bello re di Francia, ch' era
della casa de' signori di Brabante. Pg. 6, 23.

Branca d' Oria - genovese; il quale uccise a tradimento Michel Zanche suo suocero, per torgli il giudicato di Logodoro in Sardigna.

In. 33, 137, 140.

Branda - bellissima fontana nella piazza di Siena. In. 30, 78. Dell' etimologia di questa fonte v. a carte 125. del tomo 2. de' Discorsi Accademici del celebre sig. ab. Anton-Maria Salvini.

Brandizio o Brindisi - città marittima in Terra d' Otranto; dove morì Virgilio. Pg. 3, 27.

Brenno - capitan generale de' Galli Senoni, il quale mentr' era per impadronirsi del Campidoglio di Roma, fu rispinto e scacciato da Furio Cammillo. è notissima la storia. Par. 6, 44.

Brenta - fiume che nasce nell' Alpi che dividono l' Italia dalla Germania, passa per Padova, e si scarica nell' Adriatico. In. 15, 7.

Par. 9, 27.

Brescia - città nobile di Lombardia; capo de' Cenomani. In. 20, 68.

Bresciano - di Brescia. In. 20, 71.

Brettinoro - cittadella montuosa di Romagna; posta sopra Forll. Pg. 14, 112. v. Guido del Duca.

Briareo - uno de' Giganti fulminati da Giove per avergli mosso guerra; il quale fingono i poeti, che cento braccia, e cento mani avesse. In. 31, 98. Pg. 12, 28.

il Brigata - uno de' figliusli del conte Ugolino della Gerardesca. In. 33, 89. v. Ugolino.

Brisso - filosofo antichissimo, di cui fa menzione Aristotile nel 1. libro Posteriorum Analyticorum, al capo 9. dove si rapporta e si biasima la sua maniera di provare la quadratura. Par. 13, 125. I comentatori del nostro Poeta passano costui sotto silenzio.

dalla Broccia, Piero - v. Pier dalla Broc-

oia.

Bruggia - nobilissima città di Fiandra. In. 15, 4. Pg. 20, 46.

Brunelleschi, Angelo - fiorentino. inteso da Dante, come vogliono gli antichi spositori.

In. 25, 68.

Brunetto Latini-fiorentino; nomo di gran scienza, maestro di Dante. scrisse un libro in lingua volgar fiorentina, chiamato Tesoretto; e un altro in lingua franzese, intitolato Tesoro. In. 15, 30, 32, 101.

Bruto, Marco - che cacciò di Roma il re Tarquinio Superbo, e diede alla patria la libertà.

In. 4, 127.

Bruto, Marco - uccisore di Giulio Cesare che adottato lo avez per figliuolo. In. 34, 65.

Bruto e Cassio - disfatti in Tessaglia da' Triumviri. Par. 6, 74.

Buemme o Boemmia - provincia di Germania.

Par. 19, 125.

Buggea - città dell' Affrica; posta dirimpetto a

Genova. Par. 9, 92.

Buiamonti, Giovanni - cavalier fiorentino, grandissimo usuraio a' tempi di Dante. accennato per li tre becchi, arme di sua famiglia. detto il cavalier sovrano, per ironia. In. 174 72.

Bulicame - acqua bollente che acaturisce in Viterbo, la quale dopo alguanto spazio arriva nel luogo delle meretrici; e quivi già tiepida divenuta, e distribuita fra loro, serve agli usi domestici. In. 14, 79.

Buonagiunta degli Orbisani - lucchese, buon dicitore in rima a' suoi tempi. Pg. 24, 19, 20. uno degli antichi rimatori. Pg. 24, 35,

**56.** 

s. Buonaventura o Bonaventura - da Bagnoregio, luogo della Marca d' Ancona; dottore di chiesa santa; prima frate di s. Francesco. poi generale dell' ordine, e cardinale, per la sua gran dottrina e virtù. Par. 12, 127.

Buenconte di Monteseltro - figliando del conte Guido; il quale nella sconfitta che ebbero a Certomondo nel Casentino gli Aretini, fu combattendo ucciso. Pg. 5, 88.

Buondelmente de' Buondelmonti. - ripudia la sua sposa di casa Amidei. Par. 16, 140. v.

Amidei.

Buondelmonti - famiglia fiorentina, nobile • potente: Rar. 16, 662

Buonturo - lucchese, della nobil famiglia de' Dati, come alcuni vogliono; grandissimo barattiere, benchè Dante il nieghi per ironia. In. 21, 41.

Buoso - Dicono, costui essere stato in Firenze della nobil famiglia degli Abati. è posto da

Dante fra' ladri. In. 25, 140.

Buoso da Duera - cremonese; il quale nel tempo che Guido di Monforte passava coll'esercito di Carlo in Puglia contra Manfredi, fu mandato da' suoi cittadini e da altri Lombardi Ghibellini, sotto Parma per vietare il passo a' Franzesi: ed avrebbel fatto, quando non fosse stato corrotto da gran quantità di danari che Guido gli diede. onde poi il popolo di Cremona spense tutto il lignaggio del traditore. In. 32, 116.

Buoso Donati - fiorentino; uomo ricchissimo.

In. 30, 44. v. Gianni Schicchi.

## C

Caccia d' Asciano - giovane sanese molto ricco, il quale consumò il suo patrimonio in

golosità. In. 29, 131.

Cacciaguida - dell' antica famiglia romana de' Frangipani, al dir del Salvini nel Discorso 84. della 1. centuria; padre d' Alighieri, bisavolo di Dante. Par. 15, 135, e segg. 18, 2, 25, 50. loda i costumi antichi de' Fiorentini, e biasima i moderni. Par. 15, 97, e segg.

DELLE STORIE E FAVOLE. 367 muore in battaglia contra Turchi. Par. 15,

145.

Caccianimico, Venedico - bolognese; il quale · indusse Ghisola sua sorella a far la voglia del marchese Obizzo da Este, signor di Fer-

rara. In. 18, 50.

Caco - figliuolo di Vulcano, d'aspetto molto deforme, e grandissimo ladrone; il quale abitando in una grotta del monte Aventino, rubò i buoi ad Ercole, ch' egli avea condotti di Spagna: ma conosciuto il furto, fu da lui ucciso a colpi di clava. In. 25, 25. v. Livio nel 1. lib. Virgilio nell' 8. dell' Eneida; Properzio nella 10. eleg. del 4. lib. e Ovidio nel 1. de' Fasti.

Cadmo - figliuolo d' Agenore re di Tiro; il quale cercando Europa sua sorella da Giove rapita, dopo un lungo girare fermossi nella Beozia, e vi fabbricò la città di Tebe. finalmente fu trasformato in serpente. In. 25, 97. v. Ovidio nel 3. delle Trasformazioni.

Cagnano - fiume di Trevigi. Par. 9, 49. da Cagnano, Angiolello - In. 28, 77. v. Angiolello.

Cagnazzo - nome di demonio. In. 21, 119, 22. 106.

Caifas - pontefice de' Giudei, che li consigliò a far morire nostro Signore, perchè tutto il

popolo non perisse. In. 23, 115.

Caina - una delle quattro profondissime prigioni che finge Dante essere nel pozzo d' Abisso; nella quale sono puniti i traditori de' lor parenti. In. 5, 107. 32, 58.

Caino - primogenito d' Adamo; il quale per invidia uccise il suo fratello Abele. accenna-

to. Pg. 14, 132.

Caino e le spine - cioè, una certa ombra che osservasi nella luna; la quale gli uomini del volgo dicevano ch' era Caino che portava sulle spalle una forcata di spine. In. 20, 126. Par. 2, 51.

Calavrese - di Calavria o Calabria. Par. 12, 140.

da Calboli, Rinieri - v. Rinier e Fulcieri.

Calcabrina - nome di demonio. In. 21, 118,

22, 133.

Calcanta o Calcante - nobile indovino nell' esercito de' Greci contra Troia; il quale persuase Agamennone a sacrificare Ifigenia sua figliuola, per impetrar buon vento ad uscire del porto d' Aulide. In. 20, 110.

Calfucci - famiglia nobile forentina. Per. 16,

106.

Calisto I. - sommo pontesios, morì martire.

Par. 27, 44.

Callaroga o Calahorra - città della Gastiglia Vecchia in Ispagna; nella quale nacque s. Demenico. Par. 12, 52.

Calliopea o Calliope - una delle nove Muse,

presidente all' eroico poema. Pg. 1, 9-

Callisto - Ninfæ, compagnardi Diana, Pg. 25, 131. v. Elice.

Camicione, Alberto, de' Pazzi di Valdarun - il quale uccise a tradimento m. Ubertino suo parente. In 32, 68.

Gammilla - donzella guerriera, che armessi a difesa di Turno contra Enca. In. 1., 197. DELLE STORIE E FAVOLE. 369 4, 124. v. Virgilio lib. 7. e 11. dell' Enei-

de.

da Cammino - famiglia nobile e potente di Trivigi. Pg. 16, 124. v. Gherardo.

da Cammino, Ricciardo - Par. 9, 50. v. Ric-

ciardo.

Campagnatico - luogo del contado di Siena. Pg. 11, 66.

Campaldino - è nome d' un piano in Casentino; appiè del monte di Poppi. Pg. 5, 92.

Campi - castello presso a Prato in Toscana: Par. 16, 50.

Canavese - contea nel Piemonte. Pg. 7, 136.

Cancellieri - famiglia nobilissima di Pistoia. accennata. In. 32, 63. v. Focaccia.

Cancro - uno de' segni dello zodiaco, opposto al Capricorno. Par. 25, 101.

Can Grande della Scala - signor di Verona; uomo di gran valore, e d' incredibile magnificenza, giovanetto d' anni diciotto, ne comincia a dimostrare i segni. Par. 17, 76.

Caorsa - cîttà di Provenza; a' tempi di Dante piena d' usurai. In. 11, 50.

Caorsini - cittadini di Caorsa città di Provenza. Par. 27, 58. v. Giovanni XXII.

Caos - materia indigesta e confusa, la quale alcuni filosofi credettero che Dio ordinasse e distinguesse per cavarne il cielo e la terra. In. 12, 43.

Capaneo - uno de' sette regi che assediarono la città di Tebe in Beozia, per rimettervi dentro Polinice, cacciatone da Eteocle suo fratello. Costui per le bestemmie ch' ei profInd. del Volpi. 24

feriva contra Giove, fu da lui ucciso col fulmine. In. 14, 63. 25, 15.

Capocchio - sanese; alchimista, e falsator di metalli, a' tempi di Daute. In. 29, 136. 30,

**48.** 

Caponsacchi - famiglia nobile fiorentina; discesi da Caponsacco da Fiesole. Par. 16,

Cappelletti - famiglia potente in Verona. Pg. 6, 106. v. Montecchi.

Capraia - isoletta del mar Tirreno, vicina alla

fece d' Arno. In. 33, 82.

Capricorno - uno de' segni dello zodiaco, distante tre segni dall' Ariete: al quale arrivato il sole, ritorna verso il circolo equinoziale; e le notti finiscono di crescere, e i giorni di scemare. Pg. 2, 57. Par. 27, 69.

Caprona - castello del contado di Pisa, assediato da' Lucchesi a' tempi di Dante; il quale fu reso loro con questa condizione, che i fanti del presidio ne uscissero salve le perso-

ne e lo avere. In. 21, 95.

Cariddi - famosa voragine nel Faro di Messina,

incoutro a Scilla. In. 7, 22.

Carisenda - torre famosa in Bologna, che pende molto; fabbricata dall' antica famiglia de' Carisendi, presso l'altra detta degli Asinelli. In. 31, 136.

Carlino de' Pazzi - fiorentino. Costui occupò Castel di Piano in Valdarno, e diedelo a' Bianchi ch' erano di sua fazione. Onde i Fiorentini ch' erano a Pistoia, furono costretti a lasciar quella impresa, e andare al riacquisto d'esso castello; il quale dopo ven-

totto giorni riebbono, aveudo corrotto con danari il detto Carlino. In. 32, 69.

Carlo Magno - imperadore, e re di Francia; grandissimo difensore della chiesa romana. In. 31, 17. Par. 18, 43. vince Desiderio longobardo, re d'Italia; e soccorre la Chiesa.

Par. 6, 96.

Carlo Martello - secondogenito di Carlo Zoppo re di Puglia. Fu costui principe virtuoso, e grande amico del Poeta nostro. Fu signore di Puglia, di Sicilia e di Provenza; ma essendo poi coronato re d' Ungheria, Roberto suo fratello, principe di Durazzo, occupò tutti i suddetti stati. Visse poco tempo. Par. 8, 49, e segg. 9, 1.

Carlo I. di Valois - re di Puglia; uomo valoroso, fratello di Lodovico il Santo, re di Francia. costui fu ben guarnito di naso. accen-

nato. Pg. 7, 113, 124.

Carlo Roberto - figliuolo di Carlo Martello. fu re d' Ungheria dopo il padre. Par. 8,

72.

Carlo II. - re di Puglia, figliuolo di Carlo I., uomo scellerato. Pg. 11, 137. accennato. Pg. 7, 127. fa uccider Curradino figliuolo di Federigo II. imperadore, e, secondo Dante, avvelenare s. Tommaso d'Aquino. Pg. 20, 67. v. Curradino, Tommaso. travaglia la Sicilia. Par. 20, 63. spogliato del reame di Sicilia da papa Nicola III. per aver egli negato di dare una sua figliuola in moglie ad un nipote di esso pontefice. In. 19, 99. preso in battaglia navale da Ruggieri dell' Oria, ammiraglio del re Pietro d'Aragona, e condot-

to prigione a Messina dove vide uccidere più di dugento suoi nobili. a lui e ad alcuni altri pochi fu salvata la vita per clemenza della reina Costanza. uscito poi di prigione, maritò sua figliuola ad Azzo III. marchese di Ferrara, per gran somma d'ero. Pg. 20, 79. detto anche Novello. di fazion Guelfa. Par. 6, 106. fu anche re di Gerusalemine, zoppo, sciancato, e di picciolo valore. Par. 10, 127.

Carlo Senzaterra - conte di Provenza, e re di Puglia. Pg. 5, 69. fratello di Filippo il Bello, re di Francia: il quale pregato da' Neri cacciati di Firenze, ve li rimesse. accennato. In. 6, 69. mandato da Bonifazio papa a Firenze, sotto colore di voler ridurre a stato pacifico quella città, la mette in maggiore scompiglio, e la spoglia di danaro. apparecchia poi grande armata contra la Sicilia, e ne torna con ignominiosa pace. Pg. 20, 71, e segg.

Caron o Caronte - il nocchiero della palude infernale, che tragitta l'anime de' morti; secondo le favole de' poeti. In. 3, 94, 128.

di Carpigna, Guido - v. Guido.

Carrarese - abitante di Carrara, luogo del Genovesate appiè de' monti, dove si cava il mar-

mo bianchissimo. In. 20, 48.

Carro, si chiama tra le costellazioni un gruppo di sette stelle disposte in forma di carro; quattro delle quali formano le ruose, e tre il timone: altrimenti detto Orsa maggiore. Questo segno girasi vicino al polo artico a noi sempre apparente; e per aver il suo giro

DELLE STORIE E FAVOLE. assai corto, non tramonta mai. In. 11, 114.

Pg. 1, 30. Par. 13, 7.

Casale - terra di Piemonte, donde fu frate Ubertino, ministro generale dell' ordine de' Minori; il quale allargò troppo la regola. Par. 12, 124.

Casalodi - fu un castello nel contado di Brescia, i cui conti s' impadronirono di Mantova; ma ne furono poi cacciati con fraude da Pina-

monte Buonacossi. In. 20, 95.

Casella - siorentino, musico eccellente a' tempi di Dante; uomo di facile natura e di lieti costumi, come dice il Landino. Pg. 2,

91.

Casentino - tratto di paese contenuto fra il terrente Duccaria ed il fiume Arno, insino a' confini del territorio d' Arezzo, come scrive fra Leandro Alberti nell' Etruria Mediterranea. In. 30, 65. Pg. 5, 94. Suoi abitatori chiamati porci. Pg. 14, 43.

del Cassero, Guido - In. 28, 77. v. Guido. del Cassero, Iacopo - Pg. 5, 64. v. Iacopo.

Cassino - moute e castello in Terra di Lavoro. In cima di tal monte fu anticamente un tempio d' Apolline, molto frequentato da' Gentili; il quale su distrutto dal patriarca s. Benedetto che vi fabbricò in vece una chiesa dedicata a s. Martino, e un monistero di solitarj. Par. 22, 37.

Cassio - uccisore di Cesare. In. 34, 67.

Cassio e Bruto - disfatti in Tessaglia da' Triunviri. Par. 6, 74.

da Castello - famiglia nobile reggiana. Pg. 16, 125.

Castello s. Angelo - in Roma. In. 18, 32.

Castiglia - provincia di Spagna; i cui re portavano per insegna un leone, alle volte sotto un castello, alle volte sopra. Par. 12, 54.

Castore e Polluce - figliuoli di Giove e di Leda, posti fra' dodici segni dello zodiaco, e chiamati con altro nome Gemini, perchè nacquero ad un parto. Pg. 4, 61.

Castrocaro - conti di Castrocaro, biasimati.

Pg. 14, 116.

Catalano de' Malavolti - gentiluomo bolognese, e frate Godente; di fazion Guelfa; eletto da' Fiorentini, al tempo che fu vinto il re Manfredi di Puglia dal re Carlo di Angiò, per podestà di Firenze, insieme con Loderingo de Liandolo, pur bolognese e dell' istessa religione, ma di fazion Ghibellina. Costoro, preso il governo della città, accordatisi insieme, cacciarono i Ghibellini di Fiorenza, e fecero gettare a terra le case degli Uberti, capi di quel partito. In. 23, 104, 114.

Catalogna - provincia di Spagna; i cui popoli erano dati alla spilorceria. Par. 8, 77.

Catellini - famiglia nobile fiorentina. Par. 16, 88.

Catone il minore - uomo, tra' Romani, d' incorrotti e severi costumi; detto Uticense, perchè odiando la servitù, per non venire in mano di Cesare vincitore, s' uccise da sè stesso in Utica città dell' Affrica, dove comandava l' armi, e sosteneva il partito della repubblica. In. 14, 15. accennato. Pg. 1, 31, e segg. 2, 119. DELLE STORIE E FAVOLE. 375

Catria - un certo gibbo o rialto del monte Apennino, sotto il quale è un eremo dove dimorò s. Pier Damiano. Par. 21, 109.

la Cattolica - terra sul lido del mare tra Rimi-

ni e Fano. In. 28, 80.

Cavalcante, m. Francesco - fiorentino, posto

da Dante fra' ladri. In. 25, 151.

Cavalcante de' Cavalcanti - cavalier fiorentino, padre di Guido. Costui fu eccellentissimo filosofo, e vien posto da Dante tra coloro che non credettero. In. 10, 53.

Cavalcanti - In. 30, 32, 42. v. Gianni Schic-

chi.

Cavalcanti, Guido - cavalier fiorentino, figliuolo di Cavalcante. fu filosofo e poeta. In. 10, 63. Pg. 11, 97.

Cecilio Stazio - poeta latino antichissimo, scrit-

tore di commedie. Pg. 22, 98.

Cecina - fiume che mette in mare, non lontano da Vada, dove termina la maremma di Pisa. In. 13, 9. Altri leggono Cecilia; la quale è una terra del Patrimonio di s. Pietro, oggi detta Cività Vecchia, e dagli antichi Centumcellae. e questa lezione viene approvata dal Landino.

Celestino V. - sommo pontefice; chiamato prima Pietro Morone; uomo di santa vita, il quale per darsi alla contemplazione, rinunziò il papato. accennato, come alcuni vogliono. In. 3, 59. ma certamente. In. 27, 105.

Centauri - mostri composti di due nature, umana e cavallina; generati da Issione, e da una nuvola composta in figura della dea Giunone; sopra i quali molto favoleggiarono gli antichi poeti. In. 12, 56. 25, 17. v. Ovidio nel 12. delle Trasformazioni. invitati da Piritoo, marito d'Ippodamia, alle sue nozze; lasciandosi trasportare dall' ubbriachezza, vollero rapirgli la sposa; ma da lui e da Teseo furono sbaragliati ed uccisi. Pg. 24, 121.

Ceperano - luogo di Puglia, dove il re Manfredi abbandonato da' suoi, fu vinto dal re Car-

lo d' Angiè. In. 28, 16.

Cephas - cioè, capo. così fu detto s. Pietro, per essere il capo degli appostoli. Così spiegano Cristoforo Landino, e Alessandro Vellutello. ma questa loro spiegazione è falsa. εὐ κληθήση Κηθάς, ὁ ερμένελεται Πέτρος, leggesi nel capo 1. dell' Evangelio di s. Giovanni, al verso 43. cioè: Tu sarai chiamato Cephas che s' interpetra Pietro. Par. 21, 127.

da Cerbaia - v. Cont' Orso.

Cerbero - can di tre teste, crinito di serpenti; il quale finsero gli antichi poeti essere custode della porta dello inferno. In. 6, 13, 22.
9, 98.

Cerchi - famiglia nobile fiorentina. Par. 16,

65.

Cerere - Des delle biade. perde Proserpina sua. figliuola. Pg. 28, 51.

Certaldo - castello di Valdelsa, presso Firenze;

patria del Boccaccio. Par. 16, 50.

Cervia - picciola città di Romagna, vicina a Ravenna. In. 27, 42.

Cesare - per lo 'mperadore. In. 13, 65. Pg. 6, 92, 114. Par. 6, 10. Per li prelati nemici di

DELLE STORIE E FAVOLE. 377 cesare intende il Poeta le due fazioni Guelfa e Ghibellina. Par. 16, 59.

Cesare, Giulio - Pg. 18, 101. 26, 77. confortato da Curio a passare il Rubicone. In. 28,

98. v. Giulio Cesare.

Cesena - città di Romagna. accennata. In. 27, 52.

Cherúbi - coll' accento acuto sulla penultima.

Par. 28, 99.

Cherubica luce - cioè, de' Cherubimi, ordine d'angeli superiori, ne' quali riluce la divina sapienza. Par. 11, 39.

Cherubini neri, chiama Dante i demonj. In.

27, 113.

Chiana - siume che lentamente corre tra Perugia e Montepulciano. Par. 13, 23.

a. Chiara d' Assisi - fondatrice di monache sotto la regola di s. Francesco, accennata, Par., 3, 98.

Chiarentana - parte dell' Alpi che dividono Italia da Lamagna; dove nasce il fiume Brenta.

In. 15, 9.

Chiarmontesi - famiglia nobile fiorentina. v. Tosinghi.

Chiasi - fiume che corre vicino alla città d' As-

sisi. accennato. Par. 11, 43.

Chiassi o Classe - nome di luogo distrutto, vicino a Ravenna, presso il quale à una pineta o selva di pini sui lidi dell' Adriatico. Pg. 28, 20.

Chiaveri - terra della riviera di Genova. Pg.

19, 100.

Chiesa di Roma - Pg. 16, 127.

Chirone - uno de' famosi Centauri, il quale

insegnò i costumi al grande Achille, mentre egli era fanciullo. Costui non fu fratello degli altri Centauri, ma fu figliuolo di Saturno che in forma di cavallo si congiunse con Fillira. In. 12, 65, 71, 77, 97. Pg. 9, 37:

Chiusi - città tra Siena e Perugia, che a' tempi di Dante andava dichinando. Par. 16, 75.

Ciacco - famoso mangione fiorentino a' tempi di Dante, ma morto prima di lui. ciacco in lingua toscana significa porco. ln. 6, 52, 58.

Cianfa - secondo che alcuni scrivono, fu della famiglia de' Donati di Firenze; ed è posto

da Dante tra' ladri. In. 25, 43.

Cianghella - donna fiorentina, della nobil famiglia di quelli della Tosa; maritata in Imola a Lito degli Alidosi; donna molto lasciva e superha, la quale rimasa vedova, menò una vita sommamente dissoluta. Par. 15,
128.

Ciapetta, Ugo - Pg. 20, 43, 49, e segg. v.

. Ugo.

Cicilia o Sicilia - una delle quattro grand' isole del mare Mediterraneo, vicina all' Italia, anzi distaccata da essa, come alcuni vogliono, per un gran tremuoto. fu detta Trinacria anticamente, dai tre promontori, Peloro, Pachino e Lilibeo. In. 12, 108. Pg. 3, 116. circonscritta. Par. 8, 67. v. Trinacria.

Ciciliano bue - intende il toro di bronzo, fabbricato da Perillo ingegnero ateniese a Falari tiranno della Sicilia, il quale essendo crudelissimo, cercava nuove maniere di tormentare i condannati. In tale ordigno, per una finestra aperta in uno de' suoi fianchi, doveasi mettere il reo, e poi accendersi fuoco all' intorno; cosicchè il misero arrostendosi e gridando forte, facea parere che il toro mugghiasse. Falari per vedere se la cosa riusciva, comandò che l'artefice fosse il primo a farne la pruova; e così le sciagurato pagò il fio della sua spietata invenzione. In.

Ciclopi - tre ministri di Vulcano, che l' aiutano a fabbricare i fulmini; secondo le favole. i loro nomi sono Bronte, Sterope e Pi-

racmone. accennati. In. 14, 55.

Cieldauro - così chiamasi un monistero in Pavia, dove dicesi esser sepolto il corpo di Se-

verino Boezio. Par. 10, 128.

Cimabue - eccellente pittore, e ristoratore di quell' arte che per molti secoli era stata perduta. fu superato da Giotto. Pg. 11, 94.

Cincinnato - Par. 15, 129. v. Quintio.

Cione de' Tarlati - potentissimi cittadini d' Arezzo; il quale perseguitando i Bostoli, altra famiglia potente, fu trasportato dal cavallo in Arno, e quivi annegò. accennato. Pg. 6, 15.

Cipri - grand' isola del Mediterraneo, la più orientale di tutte l'altre, non molto lontana dall' Egitto; una volta sacra alla dea Venere. In. 28, 82. re di quell' isola, a' tempi di Dante, bestialissimo. Par. 19, 147.

Ciprigna - per la dea Venere che si adorava anticamente nell' isola di Cipro. Par. 3, 2.

Circe - figliuola del Sole, maga eccellentissima, che con sue bevande incantate tramutava gli nomini in bestie. Costei innamorata d' Ulisse, il tenne più d'un anno presso di sè. In. 26. 01. Pg. 14, 42.

Ciriatto - nome di demonio. In. 21, 122. 22,

**55.** 

Ciro - re di Persia, preso in battaglia, e fatto decapitare da Tamiri reina degli Sciti. Pg. 12, 56. v. Tamiri.

ì

Cirra - città marittima della Focide, appiè del monte Parnaso; dove i cittadini di Delfo fabbricavano le lor navi. prendesi da' poeti

per l' Oracolo d' Apollo. Par. 1, 36.

Citerea, vien detta da' poeti la dea Venere, perchè singolarmente si venerava in Citera, isola poco discosta dal Peloponneso, la quale oggi si chiama Cerigo. Dante così nomina la stella mattutina. Pg. 27, 95.

Clemente IV. - sommo pontesice. Pg. 3, 125.

Clemente V. - sommo pontence, nativo di Guascogna; il quale col favore di Filippo Bello re di Francia, fu assunto alla dignità pontificia. accennato. In. 19, 83. mosso dagl' inviti del suddetto re, trasferisce la sede appostolica di Roma in Avignone città di Francia. ciò accennasi. Pg. 32, 158. inganna Arrigo VII. imperadore, il quale essendo per opera di esso pontence pervenuto all' imperio contra la volontà di Filippo Bello re di Francia, che desiderava che fosse eletto Carlo di Valois suo fratello; e volendo esso Arrigo passare in Italia; dubitando Clemente e temendo di esso Arrigo, per impedirlo,

DELLE STORIE E FAVOLE. 381 coronò Ruberto, figliuolo di Carlo II., re di Puglia e di Sicilia; e Carlo Umberto, figliuolo di Carlo Martello, inimicissimo d'Arrigo, re d'Ungheria Par. 17, 82. accennato. Par. 27, 58. 30, 143.

Clemenza - figliuola del re Carlo Martello, moglie di Lodovico X. re di Francia. Par.

9, 1.

Cleopatras o Cleopatra - regina d' Egitto, donna lussuriosissima, amica di Marco Antonio triunviro de' Romani; che per non esser condotta in trionfo da Ottaviano Augusto, da cui era stato vinto il suo drudo in batta-

eglia navale, attaccossi gli aspidi alle braccia, e si sottrasse al pericolo. In. 5, 63. Par.

**6**, 7**6**.

Cleto - successore di Lino nel pontificato. mo-

rl martire. Par. 27, 41.

Climene - madre di Fetonte, alla quale esso venne per sapere se veramente ella l'avea partorito del seme d'Apollo; avendogli detto Epafo, figliuolo di Giove e della niufa Io, che ciò era falso, e che sua madre gliele dava ad intendere. Par. 17, 1.

Clio - una delle nove Muse. Pg. 22, 58.

Cloto - quella delle tre Parche filatrici delle vite umane, che mette il lino sopra la conocchia. Pg. 21, 27.

Cocito - uno de' fiumi infernali. In. 14, 119.

31, 123, 34, 52.

Colchi - popoli della Colchide, antica provincia dell' Asia Minore, sopra il Ponto Eussino; dove regnò il re Eta che fu spogliato da Giasone del vello dell' oro: In. 18, 87. Colco - città della Colchide, dove regnò anticamente il re Eta, e donde gli Argonauti riportarono il vello dell' oro. Par. 2, 16.

Colle - città picciola, situata sopra d' una col-

lina, presso Volterra. Pg. 13, 115.

Cologna o Colonia Agrippina - nobilissima città d' Alemagna, sul fiume Reno. Par. 10, 99. ivi le cappe de' monaci si fanno larghissime. In. 23, 63.

Colonnesi - nobilissima famiglia romana. ac-

cennati. In. 27, 86. v. Laterano.

Conio - conti di Conio, tralignanti. Pg. 14,

Conti Guidi - già signori di Montemurlo. Par-

16, 64.

Cont' Orso - figliuolo del conte Napoleone da Cerbaia; ucciso dal conte Alberto da Maugona, suo zio. Pg. 6, 19.

Corneto - castello del Patrimonio di s. Pietro.

In, 12, 137, 13, 9.

Corniglia o Cornelia - figliuola di Scipione Affricano il maggiore, e madre de' due Gracchi uccisi per le sedizioni; donna prudentissima ed eloquente. In. 4, 128. Par. 15, 129.

Coro - vento che spira tra ponente e settentrione; chiamato anche Ponente Maestro.

In. 11, 114.

Corsi - popoli dell' isola di Corsica, adiacente all' Italia, nel mar di sotto. Pg. 18, 81.

Corso Donati - capo della parte Nera in Firenze, il quale avendo cacciato i Bianchi di quella città col favore di Carlo Senzaterra,

DELLE STORIE E FAVOLE. divenne potentissimo, e insolente oltremodo. Costui avendo preso per moglie una figliuola d' Ugoccione della Faggiuola signor di Pisa, fu fatto citare, e condannato dal popolo. sicchè corsa la gente con furia alle sue case, e facendo empito in quelle, egli dopo essersi per buono spazio di tempo animosamente difeso, finalmente abbandonato da tutti, si mise a fuggire a cavallo; ma di esso cadendo, e avendo un piede intrigato nella staffa, fu da quello strascinato per terra, e poi da' suoi persecutori sopraggiunto e morto. s' accenna tutto ciò. Pg. 24. 82.

Cortigiani - famiglia nobile fiorentina; consorti de' Tosinghi e Visdomini. Par 16, 112.

v. Visdomini.

Cosenza - città capitale della Calabria citra. Il cardinal di Cosenza fu legato di papa Clemente IV. nell' esercito di Carlo di Valois, quando fu rotto ed ucciso il re Manfredi. Egli dopo la vittoria fece disotterrare il corpo di detto re, come scomunicato. Pg. 3,

124.

Costantino Magno - imperadore, guarito della lebbra, convertito alla fede cristiana e battezzato da s. Silvestro sommo pontefice. Questi, come comunemente si crede, dono la città di Roma, e molto paese all' intorno, a' pontetici romani; trasportando la sede imperiale in Costantinopoli. In. 19, 115. 27, 94. Pg. 32, 125. Par. 6, 1. 20, 55. v. Gostantino.

Costantinopoli - posta nello stremo d' Europa.

Par. 6, 5.

Crasso - ricchissimo Romano, ma insieme avarissimo. Trovandosi costui nella spedizione contra Parti, popoli sagacissimi, fu
da essi ingannato col tingere di fuggirsi,
e col lasciarsi alle spelle molta preda; intorno alla quale essendo egli insieme coll' esercito occupato, tornarono i nemici a
far testa, e il ruppero: ond' egli per non capitar vivo in lor mano, si fece uccidere da'
suoi. Riconosciuto il cadavere da' nemici,
gli spiccarono il capo dal busto, e lo immersero in un vaso d' oro squagliato, dicendo: Aurum sitisti, aurum bibe. Pg. 20,
116.

Creti o Creta - una delle quattro grand' isole del Mediterraneo, posta tra l' Arcipelago a tramontana, e le spiagge dell' Affrica a mezzogiorno. ebbe una volta cento città. In. 12, 12. 14, 95.

Creusa - prima moglie d' Enea. Par. 9, 98. Crisostomo - v. s. Giovanni Crisostomo.

Cristiani - In. 27, 88.

Cristo - Pg. 20, 87. 23, 74. 26, 129. 32, 102. apparisce, depo la sua passione, a' due discepoli che andavano in Emmaus, castello poco distante da Gerusalemme; come racconta l'evangelista s. Luca, al cap. 24. Pg. 21, 8. punì in sè stesso il morso che diede Adamo al pomo. Pg. 33, 63. v. lesù.

Croazia - provincia confinante colla Schiavonia

e colla Dalmazia. Par. 31, 103.

Crotona - picciola città della Calabria ultra. Par. 8, 62.

Cunizza - sorella d' Azzolino da Bomano, ti-

ranno di Padova; donna inclinata forte a' piaceri amorosi. Par. 9, 32.

Cupido - figliuolo di Yenere, Dio dell' amore.

Par. 8, 7.

Curiazj - tre fratelli, albani. Par. 6, 39. v. Ora-

zj.

Curio o Curione - dicitore romano eloquentissimo, ma sedizioso; il quale shandito dalla patria, si fece incontro a Cesare presso Rimini, che ritornava dalle Gallie, e confortollo a passare il Rubicone senza deporre il comando dell'armi, disubbidendo agli ordini del senato. In. 28, 102. Dante il chiama, colui dalla veduta amara; perch'egli vide Rimini a suo gran costo. In. 28, 93.

Curradino - figliuolo di Federigo II. imperadore; rotto in battaglia, fatto prigione, e fatto morire in Napoli da Carlo di Valois. Pg. 20,

68.

Currado da Palazzo - gentiluomo di Brescia,

molto virtuoso . Pg. 16, 124.

Currado Malaspina - uomo nobilissimo e virtuoso. Pg. 8,65, 109, 118. discendente d'altro Currado più antico. Pg. 8, 119.

Carrado I. - imperadore guerreggia contva

Turchi. Par. 15, 139.

## D

Damiata - città d' Egitto. In. 14, 104.

Daniello - uno de' quattro profeti maggiori. fu menato in servitù da Nabuccodonosorre, dopo l'espugnazione di Gerusalemme; e quivi nobilmente allevato insieme con altri paggi del re: ma egli disprezzando i cibi della mensa regale, digiunava per acquistar sapienza. Pg. 22, 146. spiega un sogno a Nabuccodonosorre, e placa lo sdegno di lui. Par. 4, 13. v. Nabuccodonosorre. ci manifesta, il numero degli angeli essere immenso. Par. 29, 134.

Daniello, Arnaldo - Pg. 26, 115 e segg., e

142. v. Arnaldo.

Danoia o Danubio - anticamente Istro; fiume grossissimo della Germania, il quale nato nella selva Nera, dopo avere scorso tratto lunghissimo di paese, per sei bocche si scarica nel mar Nero, dagli antichi detto Ponto Eussino. In. 32, 26.

Dante - accenna la nobile e antichissima sua origine, sotto le parole di dolce fico. In. 15, 66. v. il Salvini nel Discorso 84. della 1. centuria. scacciato di Firenze in esilio. Par. 25, 4. ricoverato in casa del marchese Marcello Malaspina, mentr' era fuoruscito della sua patria. s'accenna. Pg. 8, 136 e segg. Dante accenna sè medesimo. Pg. 11,

og. chiamato per nome da Beatrice discesa di Cielo. Pg. 30, 55. suoi antichissimi progenitori, discendenti da' Romani, taciuti per modestia. Par. 16, 45. nasce sotto il segno di Gemini. Par. 22, 117. Cacciaguida gli predice il tenore della sua futura vita. Par. 17, 46 e segg.

Danubio - gran fiume d' Europa. Par. 8, 65.

v. Danoia.

Davide - re d'Israelle, successor di Saule; personaggio notissimo nelle Sante Scritture. In. 4, 58. 28, 138. Par. 25, 72. balla dinanzi all'arca di Dio. Pg. 10, 65. traslata la stessa di città in città: chiamato dal Poeta, il cantor dello Spirito Santo. Par. 20, 38.

piagne il suo peccato. Par. 32, 11.

Decj - Questi furono tre cittadini romani, padre, figliuolo e nipote, di schiatta plebea, ma d'animo generoso; i quali per ottener vittoria all'armi della repubblica, consacrarono le proprie persone agli Dei infernali, cacciandosi nel mezzo de' nemici, dov'era maggiore il pericolo; e così rimanendo uccisi, il padre nella guerra gallica, il figliuolo nella guerra etrusca, e il nipote in queli la che fece il re Pirro contra i Romani per difendere i cittadini di Taranto. Par. 6, 47.

Decretali - nome d'alcuni libri di legge canonica, ne' quali si contengono rescritti e decreti di sommi pontefici; i quai libri la maggior parte compilati furono da papa Gregorio IX. Par. 9, 134.

Dedalo - ateniese, grande ingegnero; il quale per liberarsi dalla tirannia di Minos re di Creta, che il tenea rinchiuso nel laberinto da lui stesso fabbricato, scampò dalla prigione, volando per l'aria insieme con Icaro

suo figliuolo. In. 29, 116. v. Icaro.

Deianira - figliuola d' Eneo re di Etolia, moglie d' Ercole; che per farsi amar dal marito, gli mandò a donare innocentemente una camicia avvelenata, come le avea insegnato Nesso centauro, desideroso di vendicarsi: la qual camicia essendosi Ercole posta indesso, diede in furore. In. 12, 68. v. Nesso.

Deidamia - figliuola di Licomede re di Sciro, giovane bellissima, con cui ebbe che sare Achille mentre in sigura di donzella dimorava in quella corte. su poi abbandonata dall'amante, quando per astuzia d'Ulisse egli su riconosciuto, e menato all'assedio di Troia. In. 26, 62. Pg. 22, 114.

Deifile - figlinola d' Adrasto re degli Argivi, moglie di Tideo, uno de' sette capitani che

assediarono Tebe . Pg. 22, 110.

Delfica Deità - Apollo che dava gli oracoli in Delfo città della Focide, situata appiè del monte Parnaso. Par. 1, 32.

Delia - diceasi dagli antichi Diana, per esser nata in Delo. Pg. 29, 78. qui per la luna.

Delo - isola del mare Egeo, oggi chiamato Arcipelago; ove dicono le favole, Latona aver partorito Apolline e Diana, cioè il sole e la luna. Quest' isola, primachè ciò seguisse, andava errando per lo mare, e tremava: ma Apollo, per esservi nato, la rese ferma ed immobile come l'altre. Pg. 20, 130.

Democrito Abderita - filosofo d'acutiasimo in-

gegno, che seguitando la dottrina di Leucippo, insegnò essere il mondo composto di certi corpicciuoli indivisibili, a caso uniti insieme. Dicono che costui a' accecasse per potere attendere senza distrazione alla contemplazione della natura. In. 4, 136.

Demofoonte - figliuolo di Teseo. abbandona Filli regina di Tracia, sua innamorata. Par.

9, 101.

Demonio - v. Mainardo Pagani.

Diana - sorella d'Apollo, Dea della verginità.

presa per la luna; e detta dal Poeta, occhio
del cielo. Pg. 20, 132. scaccia dal coro delle Ninfe sue compagne e tramuta in orsa
Callisto violata da Giove. v. Elice.

Diana - nome di riviera favolosa, che i Sanesi credevano passasse sotterra per la loro città; e fecero far molti scavamenti per tro-

varla. Pg. 13, 153.

Didone o Dido - detta anche Elisa; figliuola di Belo re di Tiro, moglie di Sicheo sacerdote d' Ercole; che fuggendo l' insidie di Pigmalione suo fratello, da cui l'era stato ucciso il marito per ispogliarlo de' suoi tesori, se ne fuggi dalla patria, e venno sulle spiagge dell' Affrica, dove fondò Cartagine. Finge Virgilio, che costei s' innamorasse d' Enea; e che da lui abbandonata, per gran dolore si uccidesse. In. 5, 61, 85, lo stesso Virgilio nel 1. dell' Eneide finge che Cupido sedesse in grembo a Didone, presa la figura d' Ascanio, per innamorarla d' Enea. Par. 8, 9.

Diogenes o Diogene Cinica - da Sinope; filo-

sofo amatore della povertà e del disagio, e rigoroso riprensore degli altrui difetti. In.

4, 137.

Diomede - figliuolo di Tideo; uomo di gran valore, e compagno d'Ulisse in ogni pericolo al tempo dell'assedio di Troia. In. 26, 56.

Dione - madre della dea Venere, secondo le favole: il qual nome poi fu dato alla stessa Venere. Par. 8, 7. per Venere pianeta. Par. 22, 144.

Dionisio - tiranno di Siracusa in Sicilia, notissimo nelle storie greche. In. 12, 107.

s. Dionisio Areopagita - che scrisse dottissimamente delle angeliche gerarchie; henchè alcuni critici moderni ciò neghino, riferendo quel libro ad altro autore. Par. 10, 115. 28, 130. v. Guiglielmo Cave nella sua Storia Letteraria degli Scrittori Ecclesiastici, agli anni di Cristo 362.

Dioscoride Anazarbeo - detto da Dante, il buono accoglitor del quale; cioè, della qualità de semplici, di cui scrisse molti libri che

ancora si leggono. In. 4, 140.

Dite - città infernale; detta così da Plutone suo re, che anche Dite, cioè ricco, fu chiamato da' poeti. In. 8, 68, per lo 'nferno. In. 11, 65, 12, 39, per Lucifero. In. 34, 20.

Doagio - città della Fiandra. Pg. 20, 46.

Dolcino - Fra Dolcino, solenne impostore al tempo di Clemente V. Costui, essendo bel dicitore, diede ad intendere a' Novaresi, sè essere appostolo mandato da Dio. Riprendeva i prelati con molta libertà, predicava, la , vera carità consistere in aver tutte le cose comuni, infino alle donne. Finalmente assediato da' Novaresi sulle montagne dove s' era ritirato, con gran seguito d'uomini e di femmine, a menar vita infame e dissolutissima; e per gran copia di neve caduta, . non avendo più che mangiare; costretto a rendersi, fu arso vivo insieme con una sua donna. In. 28, 55.

Domenicani de' tempi di Dente - ripresi. Par. 11, 124 6 segg.

s. Domenico - spagnuolo, della nobilissima famiglia Gusmana; fondatore dell' ordine de' frati Predicatori. Par. 10, 95. collega di s. Francesco a mantener la barca di Pietro. Par. 11, 119. detto dal Poeta, splendore di luce cherubica; per la sua sapienza. Par. 11, 30. vita di esso sposta al Poeta da s. Bonaventura. Par. 12, 55 e segg. nominato Del possessivo di Cui era tutto; cioè, detto in latine Dominicus, a Domino, dal Signore. Par. 12, 69.

Dominazioni - primo coro d'angeli della se-

conda gerarchia. Par. 28, 122.

Domiziano - imperadore, figliuolo secondogenito di Vespasiano; principe crudele e scellerato. Costui perseguitò i Cristiani. Pg. 22, 83.

Donati - famiglia nobile fiorentina. Par. 16, 119. v. Ubertino.

Donati, Buoso - In. 30, 44. v. Buoso. Donati, Corso - Pg. 24, 82 e segg. v. Corso.

Donato - gramatico antico dottissimo, mae-... stro di s. Girolamo. Scrisse costui un libro

delle otto parti dell' orazione; e comento la favole di Terenzio: benchè alcuni dicano, l'autore di tali comenti essere stato un altro diverso dal primo. Par. 12, 137.

Draghignazzo - nome di demonio. In. 21, 121.

22, 73.

del Duca - famiglia nobile, partita di Brettinoro. Pg. 14, 113.

del Duca, Guido - v. Guido.

Duera - In. 32, 116. v. Buoso da Duera.

Durazzo - città di Macedonia, con porto; dove Giulio Cesare su assediato dalle genti di Pompeo. Par. 6, 65.

## E

Ebrei. - Pg. 4, 83. Par. 5, 49. accennati e biasimati. Par. 32, 152. passano il mar Rosso a piedi asciutti: due soli di secontomila di loro arrivano alla terra di promissione; cioè, Caleb e Giosuè. Pg. 18, 134. compagni di Gedeone contra Madianiti, furono pochissimi. Pg. 24, 124. v. Gedeone.

Ebro - fiume di là da Genova, ai confini della

Provenza. Par. 9, 89.

Ecco. - bellissima giovanetta che amando Narciso, fanciullo altrettanto bello, ma superbo fuor di misura, e non essendo da lui corrisposta, consumossi in maniera, che non reatò di lei altro che la voce, la quale rispon-

de ancora alle grida altrui da' sassi e dalle spelonche. s'accenna. Par. 12, 14. chiamasi vaga dal Poeta, o perchè fu innamorata, o perchè va errando ne' luoghi deserti.

Ecloga quarta di Virgilio - accennata. Pg. 22,

70.

Ecuba - moglie di Priamo re di Troia; la quale, dopo l'uccision del marito fatta da Pirro, e la ruina della patria, condotta da' Greci in cattività, approdando a' lidi di Tracia,
e trovando sulla spiaggia il cadavero di Polidoro suo figliuolo, ucciso da Polinnestore
re di quel paese, per ispogliarlo del suo tesoro; al quale Priamo l'avea mandato da
custodire, perchè, se Troia fosse caduta, avanzasse qualche rampollo della stirpe reale;
per lo dolore e per la rabbia fu convertita
in una cagna. In. 30, 16.

Egidio - uno de' primi frati e compagni di s.

Francesco. Par. 11, 83.

Egina - isoletta poco lontana dal Peloponneso o Morea; dove, a' tempi d' Eaco suo re, per una fierissima pestilenza morirono tutti gli uomini e gli animali. Ora il re molto addolorato, e desideroso di ristorare le perdute sue genti; vedendo un giorno un grandissimo numero di formiche andarsene su e giù per una antichissima quercia, pregà istantemente Giove suo padre a volergli concedere tanti cittadini, quante erano quelle formiche: e ne su esaudito, perchè Giove tramutò tutti quegli animalucci in uomini. In. 29, 59. v. Ovidio nel 7. delle Trasformazioni.

Eliseo - profeta, che vedendosi dileggiato da certi fanciulli, fece uscire delle montagne, così spirandolo Iddio, una truppa d'orsi che fecero in pezzi i dileggiatori. accennato. In. 26, 34.

Elisco - fratello di Cacciaguida, antenato di

Dante. Par. 15, 136.

Elisio - luogo deliziosissimo, ove, secondo le favole, andavano ad abitare dopo la morte l'anime di coloro ch'erano vissuti virtuosamente. Par. 15, 27.

Ellesponto - stretto di mare tra l'Asia e l' Eu-

ropa. Pg. 28, 71. v. Xerse.

Elsa - fiume di Valdarno di sotto, che tra Bmpoli e Fucecchio mette nell' Arno; il qual fiume si dice far divenir pietra ciò che tocca. Pg. 53, 67.

Ema - siume che si convien passare da colore che da Montebuono vengono a Firenze. Par.

16, 1/3.

Emmaus - castello poco distante da Gerusalemme. A due discepoli che colà se n'andavano, apparisce Cristo risuscitato. Pg. 21, 8.

Empedocles o Empedocle - filosofo d'Agrigento, città di Sicilia; il quale compose un bellissimo poema della Natura delle Cose: in che fu poi da Lucrezio, poeta latino, imitato. Costui per farsi stimare un Dio, gittossi nella voragine del Mongibello. In. 4, 138.

Enea - figliuolo d' Anchise troiano; notissimo nelle storie e nelle favole. In. 2, 32. 4, 122. 26, 93. Pg. 18, 137. detto dal Poeta, l' antico che Lavina tolse; cioè, che sposò Lavi-

mia, figliuola di Latino re d'Italia; togliendola a Turno a cui era stata promessa prima. Par. 6, 3. visita il padre morto, ne' campi Elisj. Par. 15, 27.

Eneida di Virgilio - lodata. Pg. 21, 95 e segg. Eolo - re de'venti, secondo le favole. Pg. 28,

Epicuro - figliuolo di Neocle, nato in Atene; filosofo celebre, che seguitando i principi di Democrito e di Leucippo, e molte cose aggiungendo del suo, disse il mondo esser fatto a caso, e l'anime morire insieme co' corpi. Ripose costui il sommo bene nel piacere, non già disonesto e carnale, ma dell'animo. In. 10, 14.

Equinoziale orto del sole - circonstritto. Par. 1, 38. Nel principio dell' Ariete e della Libra, che sono i due segni equinoziali, quattro cerchi della sfera, intersecandosi tra di loro, vengono a formar tre croci. Il coluro degli equinozi viene a tagliar l'equatore, e forma una croce: il zodiaco taglia lo stesso equatore, e ne forma un'altra: l'orizzonte abbraccia il zodiaco, e forma la terza, e questo vuol dire il Poeta.

Era - fiume che nasce nel monte Vogeso, e mette nel Rodano. in latino Arar. Par.

6, **59**.

Eraclito d' Efeso - filosofo antichissimo, i cui scritti intorno alla Natura delle Cose erano ripieni d'oscurità. In. 4, 138.

Ercole - figliuolo di Giove e d'Alemena, gran domatore de' mostri, ed uccisor de' tiranni; il quale per la grandezza delle cose operate,

fu ricevuto nel numero degli Dei, de' costai fatti parlano quasi tutti i poeti. In. 25, 32.

vince Anteo. In. 31, 132. v. Anteo.

d' Ercole colonne che Dante chiama riguar-· di - sono i due monti Abila e Calpe, l' uno in Affrica, l'altro in Ispagna; da lui prefissi come termini a' viaggiatori. In. 26, 108.

Brifile - moglie d' Anfiarao celebre indovino. Costei per avidità d'un ricco gioiello offertole da Argía moglie di Polinice, manifestò il marito che s'era appiattato per non andare cogli altri capitani alla guerra di Tebe: per la qual cosa fu uccisa da Almeone suo figliuolo. accennata. Pg. 12, 50.

Erine - le tre Furie infernali. Lat. Erinnyes. · Fingono i poeti, che sieno sorelle, figliuole dell' Erebo e della Notte, di spaventevole aspetto, crinite di serpenti ec. In. 9, 45.

Erisitone - Fu costui di Tessaglia, grandissimo sprezzatore degli Dei; e avendo tagliata un' antica quercia consacrata a Cerere, fu da lei punito con una fame si arrabbiata, che non potendola saziare, dopo aver consumata ogni sua sostanza, sè medesimo divorando, miseramente perì. Pg. 23, 26. v. Ovidio nell'8. delle Trasformazioni.

Britone - maga di Tessaglia, che ad istanza di Sesto Pompeo trasse con suo incantesimi un'anima dall' Inferno per intendere qual fine fossero per avere le guerre civili tra Cesare e Pompeo il grande, suo padre. In. 9, 23. v. Lucano nel 6. della Farsaglia.

Ermafrodito; chiama Dante il peccato contra . natura, dove il maschio viene ad effemminarsi. Pg. 26, 82. D' Ermafrodito, bellissimo giovane, figliuolo di Mercurio e di Venere, leggi Ovidio nel 4. delle Trasformazioni.

Ermo - per l'eremo di Camaldoli. Pg. 5, 96. Ero - donzella bellissima, amata da Leandro.

Pg. 28, 73. v. Leandro.

Esaù-gemello del patriarca Giacobbe. nell'utero materno contende con lui. Par. 32, 68. era di capel rosso. s'accenna. Par. 32, 70. fu uomo scellerato, e figura de'reprobi. Par. 8, 130. inteso forse per colui Che fece per viltate il gran rifiuto. In. 3, 60. avendo venduta la sua primogenitura al fratello Giacobbe per una scodella di lenticchie. leggi il fatto nel cap. 25. del Genesi.

Bster - moglie d' Assuero re di Persia, ebrea di nazione, nipote di Mardocheo; donna bellissima e santissima. Pg. 17, 29. v. Aman.

Esti o Este - castello antichissimo del Padovano, donde presero il cognome i marchesi o duchi di Ferrara, oggi duchi di Modena o Reggio. Pg. 5, 77.

da Esti - v. Azzone III.

da Esti, Obizzo - In. 12, 111. v. Obizzo.

Eteocle e Polinice - nati del nefaudo congiugnimento d' Edipo re di Tebe, con Giocasta sua madre, chiamati dal Poeta nostro,
doppia tristizia di Iocasta; perchè vissero
empre discordi, e finalmente s' uccisero
l' un l'altro, combattendo a corpo a corpo.
Pg. 22, 56. v. Stazio nell' 11. della Tebaide.

Eteocle - dovendo regnare in Tebe insieme

Etiópe - d' Étiopia. coll'accento acuto sulla penultima sillaba, in rima. Par. 19, 109.

Etiopi - accennati. In. 34, 44.

Etiopia - provincia meridionale dell' Affrica, referace di serpenti; dove gli nomini anno il colore di carboni spenti. In. 24, 89.

Etiópo - coll'accento acuto sulla penultima sillaba, in rima. abitatore dell' Etiopia. Pg.

26, 21.

Etna o Mongibello - monte di Sicilia, che getta fiamme; posto tra' due promontorj, Pa-

chino e Peloro. Par. 8, 67.

Ettore - figlinolo di Priamo re di Troia; che avendo per nove anni difesa con sommo valore la patria, finalmente fu ucciso dal grande Achille, e strascinato da lui tre volte attorno le mura di Troia. In. 4, 122. suo sepolero visitato da Giulio Cesare. Par. 6, 68.

Eva - moglie d' Adamo, prima madre di tutti gli uomini. Pg. 8, 99. 24, 116. ripresa dal Poeta. Pg. 29, 24. detta madre antice. Pg.

30, 52. accennata. Pg. 32, 32. circonscritta. Par. 13, 38. 32, 6. mangia il pomo vietato. ivi. Figliuoli d' Eva, chiama Dante gli uomini. Pg. 12, 71.

Euclide - filosofo Platonico, e geometra insi-

gne. ln. 4, 142.

Eufrates - gran fiume dell' Asia, che nasce ne' monti dell' Armenia, e unito al Tigri si scarica nel seno Persico. Pg. 33, 112.

Eumenio e Toante - figliuoli d' Isifile. Pg. 26,

95. v. Isifile.

Eunoè - fiume sinto dai Poeta nostro nel terrestre Paradiso; al quale attribuisce virtù di mettere in memoria tutto il bene operato. Pg. 28, 131. 35, 127. è vocabolo di greca derivazione, e può significar buona mente.

Eurialo - giovane bellissimo, troiano. In. 1,

108. v. Virgilio nel 9. dell' Eneide.

Euripide - ateniese, poeta tragico eccellentissimo. Pg. 22, 106.

Euripilo - nobile indovino nell' esercito de' Greci contra Troia. In. 20, 112.

Euro - vento orientale. Par. 8, 60.

Europa - la più nobile e colta delle quattro parti del mondo. Pg. 3, 123. Par. 6, 5. 12, 43.

Europa - figlinola d' Agenore re de' Fenici, rapita da Giove convertito in toro: Par. 27,

84.

Ezzechia - re di Giuda, e profeta. Costui veggendosi infermo a morte, pregò Iddio, che gli volesse prolungare la vita per poter piagnere i suoi commessi errori: onde gli fu prolungata ancora quindici anni; come si Ind. del Volpi 26 403 INDICE legge in Isaia, al capo 38. Par. 20, 49, e segg.

Ezzechiello - uno de' quattro proseti che maggiori si chiamano; pieno di visioni misteriosissime. Pg. 29, 100.

Fabbrizio - consolo e capitano de' Romani contra Sanniti, e contra il re Pirro. Costui fu di sommo valore, e nemicissimo dell' avarizia; cosicchè elesse di vivere poveramente, e ricusò la pecunia offertagli dal detto re per corromperlo. Pg. 20, 25.

Kabi - romani. di questa famiglia furono molti uomini segnalatissimi e in pace e in guerra; ma uno de' più famosi fu Q. Fabio Massimo, il quale colla sua destrezza e prudonza raddrizzò la repubblica già cadente per le continue vittorie d' Annibale. Par. 6, 47.

Faenza - città nobile di Romagna. In. 32, 123. Pg. 14, 101. accennata. In. 27, 49. v. Tribaldello, Arrigo Manardi, Pagani, Fantolini.

Falari - tiranno di Sicilia. accennato. In. 27,

Falterona - montagna altissima, parte dell' 🛧 pennino, dove nasce l' Arno fiume di Toscana. Pg. 14, 17.

Falterona - valle di Toscana, ove nasce il fiu-

me detto Bisenzio. In. 32, 56.

Famagosta - città principale dell' isola di Cipri. Par. 19, 146.

Fano - città marittima del ducato d' Urbino. In. 28, 76. Pg. 5, 71.

Fantolini - gentiluomini di Faenza. già estinti. Pg. 14, 121.

Farfarello - nome di demonio. In. 21, 123. 22, 9/1.

Farinata - figliuolo di m. Marzucco degli Scoringiani da Pisa. Costui fu ucciso da' suoi

nemici. Pg. 6, 17. v. Marzucco.
Farinata degli Uberti - cavalier fiorentino, e capitano valorosissimo della fazion Ghibel-

lina, il quale presso Monte Aperti sconsisse i Guessi; e volendo quelli di sua fazione, dopo la vittoria, smantellar Fiorenza perchè i Guessi più non vi s' annidassero, egli di maniera s' oppose, che non se ne sece altro. è annoverato da Dante fra coloro che poco credettero. In. 6, 79. 10, 32.

Farisei - sorta di religiosi tra' Giudei; uomini di finissima ipocrisia, spesso nominati nell' Evangelio. In. 23, 116.

Farisei nuovi, chiama Dante i prelati viziosi de' tempi suoi. In. 27, 85.

Farsaglia - luogo celebre di Tessaglia, dove Giulio Cesare diede la gran rotta all' esercito di Pompeo. Par. 6, 65.

Federigo - secondo figliuolo di Piero d' Aragona; successor di suo padre nel regno di Sicilia, ma tralignante, quanto al valore. Pg. 7,119. uomo avaro e vile. Par. 19, 131. travaglia il suo stato con angarie. Par. 20, 63. v. Alfonso, zio ec. e Iacopo re d' Aragona. Federigo Novello - figliuolo del conte Guido da Battifolle. Costui fu ucciso da uno de' Bostoli, detto Fornaiuolo. Pg. 6, 17.

Federigo I. - imperadore, detto Barbarossa; nemico della Chiesa. prende Milano, lo disfa, e gli fa seminar sopra il sale. Dante il chiama buono, forse per ironia. Pg. 18, 119.

Pederigo II. - imperadore, figliuolo d' Arrigo V. e nipote di Federigo Barbarossa. In. 13, 59. lierissimo persecutor della Chiesa, e perciò posto da Dante fra gli eretici. In. 10, 119. usò di far tormentare i colpevoli di lesa maestà, in questa guisa: gli facea vestire d'unà pesante cappa di piombo; poscia messili in un gran vaso al fuoco, lasciava che il corpo insieme col piombo si struggesse. In. 23, 66. vinto in battaglia da' Parmigiani, mentr' egli assediava la lor città. Pg. 16, 117. detto dal Poeta, terzo vento di Soave. Par. 3, 120. v. Arrigo e Soave.

Federigo Tignoso - da Rimini. Pg. 14, 106. Fedra - moglie di Teseo, e matrigna d' Ipolito. calunnia il figliastro presso il marito.

Par. 17, 47. v. Ipolito.

Felice Gusman - padre di s. Domenico, Par. 12, 79.

Feltro o Feltre - città picciola della Marca Trivigiana; il cui vescovo Alessandro, a' tempi di Dante, diede nelle mani del governator di Ferrara alcuni Ferraresi rifuggiti a Feltre, i quali facevano allora guerra col papa: onde furono fatti tutti crudelmente morire. Par, 9, 52. DELLE STORIE E FAVOLE. 405.

Feltro - E sua nazion sarà tra Feltro e Feltro, intende il Poeta di circonscriver la città di Verona, posta tra Feltro o Feltre città della Marca Trivigiana, e Monte Feltro città della Marca d' Ancona. In. 1, 105.

Fenice - uccello famosissimo nelle favole, il quale dicono trovarsi nell' Arabia Felice, ed essere unico al mondo. Dopo 500. anni di vita, abbrucia sè stesso a' raggi del sole sovra una catasta di preziose droghe; e dalle sue ceneri rinasce. In. 24, 107.

Fenicia - provincia dell' Asia. accennata. Par. 27, 83.

Ferrara - nobil città d' Italia. intesa da Dante per Val di Pado. Par. 15, 137.

Ferrarese sangue - Par. 9, 56. v. Feltro.

Fetonte o Feton - siglinolo del Sole e di Climene; il quale mosso da giovenil vaghezza di guidare il cocchio di suo padre, e dopo molte istanze ottenutolo per un sol giorno, non sapendolo ben reggere, e uscendo suor di cammino, su da Giove sulminato, e precipitato nel Po. In. 17, 107. Pg. 4, 72. 29, 118. Par. 31, 125. accennato. Par. 17, 3.

Fialte - uno de' Giganti che mossero guerra agli Dei. In. 31, 04.

Fiamminghi - popoli della Fiandra, nobilissima provincia d' Europa. In. 15, 4.

Fieschi - nobilissimi Genovesi, conti di Lavagno. Pg. 19, 101. v. Adriano V.

Fiesolane bestie - intende i Fiorentini, avendo riguardo all' origine loro, che fu da Fiesole. In. 15, 73.

Fiesole - antica città di Toscana; situata so-

pra un colle poco lontano da Firenze; abitata un tempo da' soldati di Silla ivi mandati in nuova colonia, i quali avendo in odio l'asprezza del sito, scesero al piano, e fabbricarono Firenze. In. 15, 62. Par. 15, 126. 16, 122. arsa e distrutta da' Romani a' tempi di Catilina. Par. 6; 53.

Figghine - castello in Valdarno di sopra; pres-

so Firenze. Par. 16, 50.

Filippeschi e Monaldi - due famiglie di contraria fazione in Orvieto, a' tempi di Dante. Pg. 6, 107.

Filippi - re di Francia; molti. Pg. 20, 50.

Filippi - famiglia nobile siorentina. Par. 16, - 89.

Filippo - re di Francia; cognominato Nasello. · vinto in battaglia da Ruggieri, ammiraglio di d. Piero d' Aragona. Pg. 7, 103.

Filippo il Bello - re di Francia. accennato. In. 19, 87. v. Clemente V. chiamato dal Poeta, per li suoi laidi costumi mal di Francia. Pg. 7, 109. rotto da' Fiamminghi a Coltrai. s' accenna questa rotta. Pg. 20, 46. col mezzo di Sciarra Colonnese fa prigione in Alagua o Anagui Bonifacio VIII. sommo pontefice. distribuisce ancora a suo senno i benesici ecclesiastici del suo regno. Pg. 20, 86. inteso per lo gigante. costui · diede molto denaro a papa Bonifacio VIII. mentre furono amici. Pg. 32, 152. 33, 45. in una spedizione contra Fiamminghi ingan-

nò i suoi soldati col falseggiar la moneta nelle paghe. morì ferito da un cinghiale, mentre cacciava. Par. 19, 120.

Filli - regina di Tracia; abbandonata da Demofoonte suo vago, figliuolo di Teseo. Dante la chiama Rodopea, perchè nella Tracia è il monte Rodope altissimo. Par. 9, 100.

Fiordaliso - i gigli d' oro, insegna del reguo di Francia. Pg. 20, 86.

Fiorentina rabbia - Pg. 11, 113.

Fiorentine donne - biasimate. Pg. 23, 101.

Fiorentini - In. 17, 70. discesi da Fiesole. biasimati. In. 15, 61, e segg. 16, 73. v. il Discorso 84. della 1. centuria del Salvini.

Fiorentini, e quelli del Valdarno di sotto - chiamati lupi, per la ingordigia ed avarizia loro. Pg. 14, 50.

Fiorentini Ghibellini - disfatti a Monteaperti. Pg. 11, 113.

Fiorentino - In. 8, 62. 33, 11. Par. 16, 61.

Fiorentino - che s' impiccò poco avanti i tempi di Dante, incerto chi fosse, perchè molti a que' tempi diedero in simil pazzia. In. 13, 143, 151.

Fiorenza - bellissima città d' Italia; metropoli della Toscana; sopra il fiume Arno; madre d' uomini valorosi, e d' ingegni sublimi. In. 10, 92. 16, 75. 32, 120. accennata. In. 13, 143. chiamata da Dante, la gran villa, cioè città. In. 23, 95. hiasimata. Pg. 6, 127. 24, 79. Par. 9, 127. 31, 39. detta per ironía, la ben guidata. Pg. 12, 102. impoverita da Carlo Senzaterra. Pg. 20, 75. è vicina al colle dove un tempo era Fiesole. Par. 6, 53. governo e costumi antichi de' suoi cittadini, lodati; come quei de' tempi del Poeta, biasimati. Par. 15, 97, e segg. chiama-

ta da Dante, l' ovil di s. Giovanni. Par. 16, 25. ultimo suo sesto o parte, nella quale nacque Cacciaguida antenato di Dante. Par. 16, 40. molto soggetta alle vicende. Par. 16, 84. Mercato Vecchio, contrada di essa. Par. 16, 121. Borgo, uno de' sesti di Fiorenza. Par. 16, 134. Giglio, insegna di quella repubblica, era prima bianco in campo rosso; ma predominando poi la fazion Guelfa, fu dipinto rosso in campo bianco, come oggi si vede. Par. 16, 152, e segg. chiamata bello ovile. Par. 25, 5.

Firenze - lo stesso che Fiorenza. In. 24, 144. 26, 1. Par. 29, 103. chiamata trista selva.

Pg. 14, 64.

Fisica - scienza della natura. in greco queixà da queix che natura vuol dire. In. 11, 101.

Flegetonta o Flegetonte - fiume d'Inferno, che à l'onde di fuoco. In. 14, 116, 131, 134. inteso da Dante per la riviera del sangue.

In. 12, 47.

Flegias - figliuolo di Marte; re de' Lapiti, popoli della Tessaglia; il quale per avere abbruciato il tempio d' Apolline in Delfo, fu
da quel Dio ucciso colle saette, e precipitato allo 'nferno. In. 8, 19, 24. v. Virgilio
nel 6. dell' Eneida; e quivi gli spositori.
Finge Dante, che costui sia il nocchiero che
guida le anime alla città di Dite.

Flegra - valle di Tessaglia, dove i Giganti restarono fulminati da Giove per aver fatto

guerra al Cielo. In. 14, 58.

Focaccia - pistoiese, della nobil famiglia de' Cancellieri, il quale mozzò la mano ad un ano cugino, ed uccise un suo zio; donde poi nacquero in Pistoia le fazioni de' Guelfi e Ghibellini, dividendosi la famiglia in due partiti, detti Cancellieri Neri, e Cancellieri Bianchi. In. 32, 63.

Focara - monte altissimo presso la Cattolica, terra posta tra Rimini e Fano; dal quale si

levano venti impetuosi. In. 28, 89.

Folco di Marsiglia - valente dicitore in rima a' tempi di Dante, e molto dedito alle cose d'amore. Costui nacque in Genova, ma dimorò lungo tempo a Marsiglia dove servi la moglie del signore di quella città; e dopo la morte di lei, si rese monaco, e di monaco fu fatto vescovo di Marsiglia. Par. 9, 67, 82, 94, e segg.

Folo - uno de' famosi Centauri che guerreggiarono contra Lapiti, popoli di Tessaglia, quando fu rapita da Eurito centauro nel convito nuziale Ippodamía, da altri detta Iscomache, sposa di Piritoo. In. 12, 72. v.

Ovidio nel 12. delle Trasformazioni.

Forese - uomo dedito alla crapula, fratello di Francesco d' Accorso eccellente giurisconsulto, e di Piccarda. Pg. 23, 48, 76. 24, 74.

v. Francesco e Piccarda.

Forli-città ragguardevole della Romagna; patria d'uomini illustri; detta dagli antichi, Forum Livii. In. 16, 99. Pg. 24, 32. Questa città essendo assediata da m. Giovanni de Apia gentiluomo franzese per ordine di papa Martino IV. fu difesa valorosamente dal conte Guido di Montefeltro, che allora n'era capitano; il quale fingendo di render-

la a' nemici, e di partirsene colle sue genti; dopo d' averli assicurati, con un bellissimo stratagemma militare ritornato subitamente, gli mise tutti a fil di spada, ciò successe l' anno del Signore 1282. In. 27, 43.

Fortuna - descrizione di essa. In. 7, 78, e

segg.

Fortuna maggiore - chiamano i geomanti una figura di stelle, che si compone del fin dell'Aquario e del principio de' Pesci, e nasce un' ora innanzi l'apparir del sole. Pg.
19, 4.

di Fosco, Bernardino - Pg. 14, 101. v. Bernar-

dino.

Fotino - cherico di Tessaglia, eretico, il quale insieme con Acacio teneva che lo Spirito Santo non procedesse dal Padre, e che 'l Padre fosse maggior del Figliuolo. Costui sedusse Anastagio sommo pontefice a tenere lo stesso, se deesi credere a Dante. In. 11,

9. il che però è falsissimo.

Francesca – figliuola di Guido da Polenta, signor di Ravenna; che visse a' tempi di Dante; femmina bellissima e molto gentile, maritata dal padre a Lanciotto figliuolo di Malatesta signore di Rimini, uomo valoroso,
ma deforme della persona; la quale innamoratasi di Paolo suo cognato, cavaliere di
tratto molto avvenente, ebbe con lui disonesta pratica, sino che trovata in sul fatto
dal marito, fu da lui con un sol colpo uccisa insieme col drudo. In. 5, 116.

Francesca gente - cioè, franzese. biasimata di

vanità. In. 29, 123.

Francescamente - in lingua o alla maniera

franzese. Pg. 16, 126.

Franceschi o Franzesi - In. 32, 115. messi a fil di spada in Forll dal conte Guido di Montefeltro. In. 27, 44. per loro angarie ed insolenze tagliati tutti a pezzi in Palermo e Messina, città di Sicilia, a un sonar di vespro. ciò successe a' tempi di Carlo I. re di Puglia. Par. 8, 75.

Francesco d' Accorso - fiorentino, giurisconsulto a' suoi tempi eccellentissimo, il qualo scrisse la chiosa alle leggi civili. In. 15,

. 110.

s. Francesco d' Assisi - fondator dell' ordine de' frati Minori. In. 27, 112. Par. 22, 90. 32, 35. sua vita descritta al Poeta da s. Tommaso d' Aquino. Par. 11, 50, e segg. detto da Dante, il poverel di Dio. Par. 13, 33.

Francescani - de' tempi di Dante, ripresi. Par.

12, 112, e segg.

Francia - nobilissimo regno d' Europa. In. 19, 87. Pg. 7, 109. 20, 71. suoi re biasimati. Pg. 20, 43, segg. e 51. i Fioreutini a' tempi del Poeta givano colà per trafficarvi. Par. 15, 120.

Franco Bolognese - miniatore eccellentissimo, che superò in quell'arte Oderisi d'Agobbio. Pg. 11, 83.

Franzesi - v. Franceschi.

Frisoni - uomini di Frisia, provincia d' Europa, che sono di grande statura. In. 31, 64. Fucci, Vanni - In. 24, 125. v. Vanni Fucci. Fulcieri da Calboli - nipote di Rinieri. Costui essendo podestà di Firenze, e gran difensore

## G

Cabbriello o Gabriele - arcangelo che portò la nuova a Maria Vergine, esser lei eletta Madre di Dio. Pg. 10, 34. Par. 4, 47. 9, 138. accennato. Par. 14, 36. 23, 94. 32, 94, 112.

Gaddo - figliuolo del conte Ugolino della Ge-

rardesca. In. 33, 68. v. Ugolino.

Gade - oggi Cadice; isoletta dell' Oceano occidentale, vicinissima all' Andalusia, pro-

vincia di Spagna. Par. 27, 82.

Gaeta - città marittima di Terra di Lavoro; fornita d' un ampio porto, fu fondata da Enea che le pose il nome della propria nutrice. In. 26, 92. Par. 8, 62.

Gaia - figliuola di Gherardo da Cammino, gentiluomo trivigiano; donna di singolar bel-

lezza e bonta. Pg. 16, 140.

Galeotto - mezzano degli amori che passarono tra Lancilotto e Ginevra, persone ne' romanzi famose. ed è preso da Daute in significato generale d' ogni sensale di disonestà, o rufliano. In. 5, 137.

Galieno o Galeno-da Pergamo, città dell' Asia minore; medico eccellentissimo. Fiorì ne' tempi d' Antonino augusto, e scrisse infinite cose. In. 4, 143.

Galigai - famiglia nobile storentina. Par. 16,

101.

Galizia - provincia di Spagna; in una città della quale, detta Compostella, giacciono le ossa di s. Iacopo appostolo il maggiore, visitate continuamente da infinito numero di pellegrini. Par. 25, 18.

Galli - famiglia nobile siorentina. Par. 16,

105.

Gallo rosso in campo d' oro - insegna del giudicato di Gallura in Sardigna. Pg. 8, 81.

Gallura - un certo giudicato o giurisdizione nell'isola di Sardigna. In. 22, 82. Pg. 8,81.

Galluzzo - luogo nel contado di Firenze, assai vicino alla città. Par. 16, 53.

Ganellone o Gano di Maganza - traditore infame a' tempi di Carlo Magno. In. 32, 122. v. Roncisvalle.

Gange - siume d' India grossissimo. Pg. 2, 5.

27, 4. Par. 11, 51.

Ganimede - figliuolo di Troe re di Troia; fanticullo hellissimo, rapito da Giove, e trasportato in Cielo perchè servisse a lui di coppiere. Pg. 9, 23.

Garda - città posta nella riva di Benaco, ver-

so Verona; oggi distrutta. In: 20, 65.

Gardingo - antica via di Firenze, ove erano le case degli Uberti, smantellate poi dalla fazione de Guelfi. In. 23, 108.

Gaville - terra in Valdarno sopra Firenze; do-

414 INDICE ve fu ucciso m. Francesco Guercio Cavalcante. In. 25, 151.

Gedeone - giudice e capitano del popolo ebreo. Dovendo egli combattere contra Madianiti, gli commise Iddio, che di trentaduemila Ebrei che avea seco, licenziasse tutti i timidi, i quali furono ventiduemila. Restato dunque Gedeone con diecimila, gli comandò il Signore di nuovo, che sul mezzogiorno menasse l'esercito al fiume, e tutti coloro che bevessero chinati colla bocca in esso, mandasse via, ritenendo quelli solamente, che prendessero l'acqua nella concavità delle mani, i quali furono in tutto trecento; e con que' pochi solamente uccise centoventimila Madianiti. Pg. 24, 125.

Gelboè-monte di Palestina, dove Saule sconfitto da' Filistei. s' uccise da sè medesimo. Questo monte fu poi maledetto da Davide con quelle parole: Montes Gelboe, neque ros, neque pluvia veniat super vos. Pg. 12,

41.

Gemelli o Gemini - segno dello zodiaco, che

segue il Tauro. Par. 22, 110, 152.

Genesi - il primo de' cinque libri sacri scritti da Mosè, e di tutta la divina scrittura; in cui si narra la creazione del mondo, e le azioni degli antichi patriarchi. In. 11, 107.

Genova - posta dirimpetto a Buggea, città dell'Affrica; presa e distrutta da Saracini, con grande uccisione di quel popolo. Par. 9, 92:

Genovese - cioè, i Genovesi o lo stato loro.

Par. 9, 90.

Genovesi - biasimati. In. 33, 151.

Gentucca - giovane lucchese, nobile, bella e costumata; di cui Dante un tempo fu innamorato. Pg. 24, 37.

della Gerardesca - famiglia nobilissima di Pi-

sa. In. 33, 13. v. Ugolino.

Gerault de Berneil - di Limoges o di Lemosi; poeta provenzale famoso, ma dai poco intendenti preferito ingiustamente ad Arnaldo Daniello. Pg. 26, 120.

Gerico - famosa città di Palestina. espugnata. prima, cioè somma, gloria di Giosuè. Par.

9, 124.

Geri del Bello - fratello di m. Cione Alighieri, consorte di Dante. Costui fu uomo di cattivi costumi, e scandaloso. Fu morto da uno della famiglia de' Sacchetti. In. 29, 27.

Gerione - antichissimo re di Spagna, il quale finsero i poeti, che avesse tre corpi, e fosse ammazzato da Ercole. Dante il pone per la fraude. In. 17, 97, 133. 18, 20. Pg. 27, 23.

Gerusalemme o Ierusalem - città regia, metropoli della Giudea; molto nota per le scritture sacre; dove morì Gesù Cristo. accennata. In. 34, 114. fu creduto il suo sito essere in mezzo del mondo. Pg. 2, 3. fame arrabbiata in quella città, mentre che i Romani l'assediavano. s'accenna. Pg. 23, 29, per la gloria de' beati. Par. 25, 56. v. Carlo II. re di Puglia; il quale, come si legge in tine di quel paragrafo, fu anche re di Gerusalemme. Par. 19, 127.

Gesù o Giesù Cristo - Par. 11, 72, 102, 107, 12, 71, 73, 75, 14, 104, 106, 108, 19, 72, 104, 106, 108, 20, 47, 23, 72, 105, 136, 25, 15, 33,

128. 29, 98, 109. 31, 3, 107. 32, 20, 21, 27, 83, 85, 87, 125. accennato. Par. 13, 111. 22, 41. 27, 36, 40. L' uomo che nacque e visse sanza pecea. In. 34, 115: smarrito dalla Madre, e poi ritrovato nel tempio. Pg. 15, 89, e segg. sua trasfigurazione accennata. Pg. 32, 73. sua passione d'infinito valore, circonscritta. Par. 13, 40. soddisfece e poscia e prima; cioè, per li peccati che si commisero avanti la morte sua, e per tutti quelli che si sarebbero dopo commessi: e perciò vien chiamato nelle Scritture: Agnus qui occisus est ab origine mundi. Par. 13, 41. detto da Dante, L'Agnél de Dio, che le peccata tolle. Par. 17, 33. chiamato Pellicano. Par. 25, 113. v. Pellicano, nell' Indice delle parole, sua umanità congiunta colla divinità. Par. 33, 131. L' esercito di Cristo. cioè, la congregazione de' Fedeli, la Chiesa, Par. 12. 37.

Gherardo da Cammino - gentiluomo di Trevi-

gi, molto virtuoso. Pg. 16, 124.

Ghibellini - persecutori de' pontefici, e da loro perseguitati. Par. 27, 48.

Ghibellini e Guelfi - ripresi. Par. 6, 100, e

segg.

Ghin di Tacco - famoso assassino a' tempi di papa Bonifacio VIII. che esercitava latrocinio nella maremma di Siena. Pg. 6, 14. v. l' Aretino; e leggi il Boccaccio nella giornata 10. novella 2.

Ghisola - sorella di Venedico Caccianimico, bolognese; donna bellissima. In. 18, 55. v.

Caccianimico.

Giacobbe o Giacob - il patriarca Iacob. Par.

8, 131. v. Iacob, Isracle.

Giampolo o Ciampolo - navarrese. Costui nacque di gentildonna; ma lasciato dal padre in estrema povertà, su posto dalla madre per servitor d' un barone di Tebaldo re di Navarra: e tanto seppe sare colla destrezza dell' ingegno suo, che venne in grande stato; ma per la troppa cupidigia d' avere, si mise a trassicare gli usici e le cariche. In. 22, 48.

Gianfigliacci - famiglia nobile di Firenze; accennata per lo lione azzurro in campo giallo, arme antica di tal famiglia. In. 17, 59.

Gianni del Soldanieri - In. 32, 121. v. del Sol-

danieri.

Gianni Schicchi - gentiluomo fiorentino, della famiglia de' Cavalcanti, gran maestro di contraffar ciascheduno. Costui per amore d' un Simon Donati suo carissimo amico, postosi in letto onde il detto Simone avea tratto il cadavero di m. Buoso Donati, uomo ricchissimo, seppe sì ben contraffare ildetto m. Buoso, facendo testamento, che lasciò Simone erede di tutti i beni di esso m. Buoso, che di ragione a' più stretti parenti appartenevano; ricevendo da Simone in premio di tal inganno una bellissima cavalla. In. 30, 32, 44.

Giano - antichissimo re d'Italia, adorato poi per Dio da' Romani, si figurava con due facce, l' una dinanzi, l' altra di dietro, il suo tempio s' apriva nel cominciar delle guerre, chiudendosi poi solamente quando erano fi-

Ind. del Volpi. 27

nite. Augusto cesare, dopo la rotta di Marco Antonio, il serrò. Par. 6, 81.

Giasone o Iasone - Par. 2, 18. v. Iasone.

Giganti, detti surono i sigliuoli della Terra, uomini di enorme statura, con piedi di dragoni; i quali nella valle di Flegra in Tessaglia, staccando i monti dalla radice, e pouendogli l'un sovra l'altro, mossero guerra agli Dei. ma Giove a sorza di sulmini precipitolli all'Inserno. In. 31, 44, e segg. Pg. 12, 33.

Giglio o Fiordiligi - insegna de' re di Francia.

Pg. 7, 105.

Ginevra - baciata da Lancilotto, personaggio celebre negli antichi romanzi. una sua compagna a quest' atto cominciò a tossire, per mostrar d'essersene accorta. Par. 16, 15.

Giocasta o locasta - moglie di Laio re di Tebe, e poi da Edipo suo figliuolo, accisore del padre suo, il quale per madre non la riconosceva, sposata ed ingravidata; al quale partori Eteocle e Polinice. Pg. 22, 56.

Giordano - siume di Palestina, samoso nelle

sacre carte. Pg. 18, 135. Par. 22, 94.

Giosuè o Iosuè - capitano generale, e giudice del popolo ebreo, dopo la morte di Mosè. espugna la città di Gerico. Par. 9, 125. fa uccidere Acam per aver furata parte della preda di Gerico contra il suo divieto. Pg. 20, 111.

Giotto - eccellentissimo pittore a' tempi di Dante. Costui superò Cimabue. Pg. 11, 95.

Giovacchino - abate in Calabria, nel monistero detto Florense; nomo di poca dottrina, ma dotato di profetico spirito. Par. 12, 140.

Giovanna, su detta la madre di s. Domenico; il qual nome significa, piena di grazia. Par. 12,80.

Giovanna - figliuola di Nino de' Visconti di Pisa, e moglie di Riccardo da Cammino trivigiano. Pg. 8, 71.

Giovanna - moglie di Buonconte di Montefel-

tro. Pg. 5, 89.

Giovanni - figlinolo d' Arrigo re d'Inghilterra; ucciso mentre combatteva contra il padre. Dante il chiama re, perchè godeva l'entrate d' una parte del regno paterno. In. 28, 135. v. Bertramo dal Bornio.

s. Giovanni Appostolo ed Evangelista - sigliuolo di Zebedeo, e fratello di s. Iacopo il maggiore. assiste alla trasligurazione del Signore. Pg. 32, 76. giace sopra il patto del Signore nell' ultima cena. gli vien raccomandata la Beata Vergine da Cristo moribondo. Par. 25, 112, e segg. arriva co' piedi al sepolcro di Cristo risuscitato, prima di s. Pietro; ma s. Pietro colla fede v' arriva prima di lui. Par. 24, 126. nel principio del suo Vangelo parla della Divinità altissimamente. Par. 26, 43. chiamato aguglia, cioè aquila, di Cristo; perchè penetrò più che gli altri nell' intelligenza de' misterj divini. Par. 26, 53. non è in Cielo col corpo. Par. 25, 124. accennato come scrittore di tre epistole canoniche. Pg. 29, 142. scrittore dell'Apocalisse. In. 19, 106. Pg. 29, 105, 143. Par. 32, 127. allegato nella suddetta. Par. 25, 94.

s. Giovanni Batista - Pg. 22, 152. v. Batista'.

420 INDICE sua chiesa antichissima in Firenze. In. 19, 17. dove Dante fu battezzato. s' accenua. Par. 25, 8.

s. Giovanni Batista e Vangelista - accennati.

Par. 4, 29.

s. Giovanni Crisostomo o Grisostomo - cioè, Bocca d' oro; così detto per la sua maravigliosa eloquenza. fu patriarca di Costantinopoli; e perciò dal Poeta vien chiamato metropolitano. Par. 12, 136.

Giovanni XXII. - sommo pontefice, nativo di Caorsa città di Provenza. accennato. Par.

27, 58.

Giove - sigliuolo di Saturno, e di Rea o Cibele sua moglie. Costui, secondo le savole, è re degli Dei, dopo avere spogliato suo padre del regno. In. 14, 52. 31, 45, 92. Pg. 12, 32. Par. 4, 62. a lui viene attribuita l'aquila per ministra, e il sulmine per armo propria. Pg. 32, 112. sulmina Fetonte. Pg. 29, 120.

Giove - pianeta, di temperata natura. Par. 18, 68, 95, 115. 27, 14. Giovial facella, per lo stesso. Par. 18, 70. posto tra 'l padre Saturno, e 'l figliuolo Marte. Par. 22, 145.

Giove sommo, vien chiamato dal nostro Poeta il vero Dio de' Cristiani. ma non dee in

ciò essere imitato. Pg. 6, 118.

Giovenale - della città d'Aquino, poeta latino famoso, scrittore di satire. Fiorì a' tempi dell' imperador Domiziano. Pg. 22, 14.

Giuba-re di Mauritania. favorisce le reliquie dell' esercito di Pompeo, dopo la rotta di Farsaglia; ma vinto in battaglia da Cesare, si uccide di propria mano. Par. 6, 70. Giuda - cittadino fiorentino. Par. 16, 123. Giuda Maccabeo - combatte con Antioco re di Siria, che avea preso Gerusalemme e profanato il tempio di Dio, e vietava a' Giudei il vivere secondo la legge loro. al fine, dopo molte battaglie, rimase superiore,

liberando il popolo ebreo da quella tirannide. Par. 18, 40.

Giuda Scariotto - uno degli appostoli; il quale tradì Gesù Cristo, Signor nostro. In. 9, 27. 19, 96. 31, 143. 34, 62. Pg. 20, 74. 21, 84.

s. Giuda Taddeo - appostolo. accennato come scrittore d' una epistola canonica. Pg. 29,

142.

Giudecca - prigione profondissima d' Inferno, ove sono puniti i traditori de' lor benefattori; così detta da Giuda Scariotto. In. 34, 117.

Giudei - popoli di Palestina, una volta diletti da Dio, poscia reprobati; notissimi a tutti. In. 23, 123. 27, 87. Par. 5, 81. 7, 47. 29,

102.

Giulio Cesare - primo 'mperadore di Roma; personaggio nelle storie notissimo. In. 1, 70. 4, 123. da giovanetto praticò nella corte di Nicomede re di Bitinia, al quale, come raccontano gli storici, fu fama che di sè stesso facesse copia: il che poi gli fu da' licenziosi soldati rimproverato, quand' egli trionfò delle Gallie; e perciò fu chiamato regina. Pg. 26, 77. v. Suetonio nella vita che di lui scrisse, al cap. 49. e quivi gli spositori, correndo in Ispagna per soggioga-

re la città d'Ilerda, oggi Lerida, lascia Bruto con parte dell' esercito ad assediar Marsiglia, nobile città di Provenza. Pg. 18, 101. vince molte nazioni. Par. 6, 58. detto dal Poeta, Colui c' a tutto 'l mondo fe pitura. Par. 11, 69. a lui fu dato del voi da' Romani, prima d' ogn' altro. Par. 16, 10.

Giunone - figliuola di Saturno e di Cibele, sorella e moglie di Giove, nemicissima de' Tebani per conto di Semele. In. 30, 1. v. Se-

mele, intesa per l'aria. Par. 12, 12.

Giuochi - famiglia nobile siorentina. Par. 16, 10/4.

s. Giuseppe - sposo della Beata Vergine. ac-

cennato. Pg. 15, 91.

Giuseppo o Giuseppe - figliuolo del putriarca
Giucobbe, e di Rachele sua moglie; giovane
bellissimo e castissimo, ché non volle acconsentire agl' inviti e alle lusinghe della
moglie di Putifare: onde poi da lei falsamente accusato, fu posto in prigione. In.
30, 97. l' altre sue avventure si leggono nella sacra Genesi.

Giustiniano - imperadore, successor di Giustino nell' imperio. Costui compilò e ridusse
a metodo le leggi romane, tagliandone fuori
tutto il soverchio, e ritenendo solamente il
necessario; componendo le Pandette, il Codice e le Istituzioni. Pg. 6, 89. errò un tempo nella fede, e credette non essere in Cristo se non una sola natura, cioè l' umana;
del quale errore fu tratto da Agapito sommo
pontefice. per mezzo de' suoi capitani, e
principalmente di Bellisario, domò la nazio-

DELLE STORIE E FAVOLE. 423 me de' Gotti, ed altri popoli barbari. Par. 6,

to, e segg.

Glauco - figliuolo di Polibo; pescatore nell' isola Eubea. Costui avendo una volta posati
sovra un prato i pesci presi, e veggendoli
all' improvviso risaltar in mare, desideroso
di saper la cagione di ciò, diedesi a mangiar
dell' erbe nelle quali erano giaciuti i pesci.
Non si tosto ebbe ciò fatto, che non potendo più vivere in terra, gettossi anch' esso
nel mare, e quivi fu cangiato in un Dio marino. Par. 1, 63. v. Ovidio nel 13. delle
Trasformazioni.

Godenti o Gaudenti - detti anche Frati di s. Maria; ordine di cavalieri istituito da alcuni gentiluomini di Lombardia, e confermato da papa Urbano IV. per combattere contra gl' Infedeli, e mantener ragione e giustiziu: oggi spenti. In. 23, 103.

Golfo di Catania - viene agitato dal vento Eu-

ro. Par. 8, 68.

Golfo di Gibilterra - posto tra la Spagna e l'Affrica; anticamente, Fretun Herculeum.

accennato. In. 26, 107.

Gomita - frate Gomita, su di Sardigna; ed era molto amato da Nino della casa de' Visconti di Pisa, e signore, in quell' isola, del giudicato di Gallura. Ora essendo costui in gran savore ed autorità, cominciò a vender le sentenze; e dopo molte trufferie, essendo venuto all' orecchie a Nino, ch' egli per danari avea lasciati andare certi suoi nemici, su fatto da lui appiccare. In. 22, 81.

Gomorra - una delle cinque città di Palestina,

dove s' esercitava il vizio nesando: sopra le quali cadde suoco dal cielo. Pg. 26, 40.

Gorgona - isoletta del mar Tirreno, vicina alla foce d' Arno. In. 33, 82.

Gorgone - la testa di Medusa, che trasformava gli uomini in sassi. In. 9, 56. v. Medusa.

Gostantino o Costantino Magno - imperadore. fatto cristiano, e data la pace alla Chiesa, lascia Roma a s. Silvestro papa e suoi successori, volgendo l'aquila contra 'l corso del cielo, cioè trasferendo l'imperio d'occidente in oriente, e fermandone la sede in Bisanzio detto poi dal suo nome, Costantinopoli. Par. 6, 1. v. Greco.

Gostanza - sigliuola di Mansredi re di Puglia e di Cicilia, e moglie di d. Piero re d' Aragona. Pg. 3, 143. 7, 129. detta da Dante, genitrice Dell' onor di Cicilia e d' Aragona; per essere stata madre di d. Federigo re di Cicilia, e di d. Iacopo re d' Aragona: i quali per altro non ebbero alcuna lodevole qua-

lita, fuori che 'l regno. Pg. 3, 115.

Gostanza - figliuola di Ruggieri re di Puglia e di Sicilia; la quale si sece monaca in Palermo: poi tratta per sorza del monistero, su data in moglie ad Arrigo V. imperadore, che su sigliuolo di Federigo Barbarossa; del quale generò Federigo II. Pg. 3, 113. Par. 3, 118. 4, 98.

Gottifredi Buglione - fu duca di Lorena, e re di Gerusalemme, avendo conquistata quella santa città, virilmente combattendo contra

de' Saraceni. Par. 18, 47.

DELLE STORIE E FAVOLE. 425

Governo - castello situato dove il Mincio mette in Po. In. 20, 78,

Graffiacane - nome di demonio. In. 21, 122.

22, 34.

Graziano da Chiusi - monaco di professione, compilatore di quel libro che i canonisti chiamano Decreto. Par. 10, 104.

Greci - In. 26, 75. 30, 98, 122. Pg. 9, 39. 22, 88. sotto Troia. Par. 5, 69.

Greci - famiglia nobile siorentina, passata poi

a Bologna. Par. 16, 89.

Grecia - nobilissima provincia d' Europa, verso l'oriente; madre delle scienze e delle arti; oggi desolata da' Turchi. In. 20, 108.

Greco, si fece Costantino imperadore, trasferendo l'imperio da Roma a Costantino poli.

Par. 20, 57.

s. Gregorio Magno-sommo pontesice; uno de' quattro principali dottori della chiesa latina; uomo santissimo. Scrissero alcuni, che leggendo egli la vita e le azioni virtuose di Traiano imperadore, si sentisse mosso a pregar Dio, che il volesse liberar dall' Inferno; e aggiungono che gli fosse rivelato essere stata esaudita la sua orazione. Ma tutto questo racconto da' più savj vien creduto una favola. Pg. 10, 75. Par. 20, 108, e segg. discorda da s. Dionisio Areopagita, scrivendo intorno all' ordine delle augeliche gerarchie. Par. 28, 133.

Griffolino d' Arezzo - Costui, conosciuta la semplicità d' un giovane chiamato Albero, figliuolo del vescovo di Siena, diedegli ad intendere ch' ei sapeva volare; e avendo pro-

messo al giovane d'insegnargli il segreto, ma non osservando la promessa, su da quello accusato al vescovo, il quale formatoglicontra un processo, il sece ardere per negromante, diede opera ancora all'alchimia; e perciò Dante il ripone tra' falsatori. In. 29, 109. 30, 31.

Gualandi - nobilissima famiglia pisana. In.

33, 32.

Gualdo - terra dell' Umbria; soggetta un tempo a' Perugini, e da loro aggravata di molte

imposizioni. Par. 11, 48.

Gualdrada - sigliuola di Bellincion Berti, uomo nobilissimo di Firenze; donna bellissima
e castissima, la quale per la sua virtù su maritata dall' imperadore Ottone ad uno de' suoi
haroni chiamato Guidoguerra, e datogli in
dote tutto il Casentino, e buona parte della
Romagna. Di costei nacquero due sigliuoli,
Guglielmo e Ruggieri: di Ruggieri nacque
Guidoguerra. In. 16, 37. v. Guidoguerra.

Gualterotti - famiglia nobile fiorentina. Par.

16, 133.

Guanto o Gant - città della Fiandra. Pg. 20,

Guaschi - per Guasconi o popoli di Guascogna, provincia di Francia. Par. 17, 82. 27, 58. v. Clemente V.

Guascogna - provincia di Francia; occupata dai discendenti d' Ugo Ciapetta. Pg. 20, 66.

Guelfi - favoriti da' pontelici e loro fautori. Par. 27, 46.

Guelfi e Ghibellini - fazioni celebratissime, riprese dal Poeta. Par. 6, 100, e segg.

DELLE STORIE E FAVOLE. 427

Guglielmo – marchese di Monferrato e Canavese; preso in guerra da' cittadini d' Alessandria della Paglia, suoi sudditi, appresso de' quali finì la sua vita in prigione. Pg. 7, 134.

Guglielmo - re di Navarra, suocero di Filippo Bello re di Francia. accennato. Pg. 7, 104.

Guido - conte di Montefeltro; uomo valoroso in guerra, e d'ingegno sagacissimo, a' tempi di Dante. Questi veggendosi divenir vecchio, per far penitenza delle sue colpe, fecesi frate Zoccolante di s. Francesco. Richiesto poi da papa Bonifacio VIII. di consiglio, come dovesse toglier Penestrino a' Colonnesi, risposegli che dovea molto proniettere, e nulla attendere: e perciò vien riposto dal Poeta nell'ottava holgia, dove si puniscono i malvagi consiglieri. In. 27,67, e segg.

Guido - conte di Romena, In. 30, 77. v. Maestro Adamo.

Guido, conte - disceso dal ceppo de' Ravignani. Par. 16, 98. v. Ravignani.

Guido Bonatti - In. 20, 118. v. Bonatti.

Guido Cavalcanti - fiorentino, eccellente filosofo e poeta. Costui nella poesía oscurò la fama di Guido Guinicelli. Pg. 11, 97.

Guido da Castello - gentiluomo reggiano, molto virtuoso; detto per soprannome, il sem-

plice Lombardo. Pg. 16, 125.

Guido da Monforte - il quale per vendicar la morte di Simone suo padre, ucciso giustamente da Adovardo figliuolo d' Arrigo III. re d' Inghilterra, ammazzò Arrigo cogino d' Adovardo, e sigliuolo di Riccardo pure re d'Inghilterra, persona innocente, nella città di Viterbo, in chiesa, mentre il sacerdote mostrava al popolo l'ostia sacra, l'anno del Signore 1270. accennato. In. 12, 119.

Guido da Prata - signor liberale e valoroso.

Pg. 14, 104.

Guido del Cassero - onoratissimo gentiluomo di Fano, fatto annegare alla Cattolica da Malatestino di Rimini, insieme con Angiolello da Caguano. In. 28, 77.

Guido del Duca - da Brettinoro; uomo invidiosissimo. Pg. 14, 81. acceunato. Pg. 15,

Guido di Carpigna - da Montefeltro; cortese

e valoroso siguore. Pg. 14, 98.

Guidoguerra - ligliuolo di Ruggieri, e nipote della buona Gualdrada; uomo prudentissimo, e valorosissimo in guerra. In. 16, 38. v. Gualdrada.

Guido Guinicelli - bolognese; poeta a' suoi tempi stimato. Pg. 11, 97. 26, 92. lodato.

Pg. 26, 97, e segg.

Guiglielmo - conte d' Oringa, figliuolo del conte di Narbona, e valoroso guerriero. Par. 18, 46.

Guiglielmo - re di Navarra, suocero di Filippo Bello re di Francia. accennato. Pg. 7, 104.

Guiglielmo - re di Sicilia, figliuolo di Roberto Guiscardo; il quale da quell' isola era pianto morto, per la sua pieta e giustizia. Par. 20, 62.

Guiglielmo Aldobrandesco - conte di Santa

Fiore. Pg. 11, 59. v. Omberto.

Guiscardo, Ruberto o Roberto - In. 28, 14.

Par. 18, 48. v. Ruberto.

Guittone d' Arezzo - frate Gaudente; uno degli antichi rimatori. Pg. 24, 56. vinto nel poetare da' più moderni. Pg. 26, 124.

Guzzante - picciola villa di Fiandra; Iontana

cinque leghe da Bruggia. In. 15, 4.

## I

Lacob o Giacob - patriarca. Par. 8, 131. nell'utero materno contrasta con Esaù suo fratello. Par. 32, 68. v. la sacra Genesi. era
di capel nero. s'accenna. Par. 32, 70. dormendo vede la scala misteriosa dove gli angioli continuamente ascendono e discendono. Par. 22, 70, e segg.

Iacomo o Iacopo - primo figliuolo di d. Piero di Navarra, e fratello di Federigo re di Sicilia; ma tralignante dal padre, quanto al valore; e vituperio della corona, per le pessime azioni sue. Pg. 7, 119. Par. 19, 137.

s. Iacopo Appostolo, il maggiore - assiste alla trasfigurazione del Signore. Pg. 32, 76. scrittore d' un' epistola canonica. accennato. Pg. 29, 142. Par. 25, 30, 77. figura della speranza, come s. Pietro della fede, e s. Giovanni della carità. Par. 25, 32. uno de' tre appostoli ammessi da Cristo a' suoi più segreti misterj. Par. 25, 33. interroga della speranza il Poeta nostro. Par. 25, 46,

430 I N D I C E e segg. detto dallo stesso, il barone per cui si visita Galizia; riposando le saerate sue ossa in Compostella città di Galizia provincia di Spagna. Par. 25, 17.

Iacopo da Lentino - detto il Notaio; uno de-

gli antichi rimatori. Pg. 24, 56.

Iacopo del Cassero - cittadino di Fano; il quale avendo contratta inimicizia con Azzone III. da Fate, marchese di Ferrara, fu da lui fatto uccidere in Oriago, villa nel contado di Padova, mentre andava podesta di Milano. Pg. 5, 64, e segg.

Iarba - re antichissimo di Numidia, provincia

dell' Affrica. Pg. 31, 72.

Lasone o Giasone - figlinolo di Esone e d' Alcimede; il quale andando insieme cogli Argonanti, per comando di Pelia suo zio, re di Tessaglia, in Colchide a rapire il vello dell' oro; arrivato all' isola di Lenno, fu raccolto e alloggiato benignamente da Isifile regina di quel paese, colla quale ebbe commercio: ma dopo alquanto tempo, desideroso di recare a fine l'incominciata impresa. abbandonò la giovane. Pervennto poscia in Colco, e rinscendo l'affare molto malagevole, su aiutato dagl' incantesimi di Medea figliuola del re Eta, innamorata di lui. a superare ogni dissicoltà. Ritornato in Tessaglia vincitore, lasciò ingratamente Medea per Creusa figlinola di Creente re di Corinto: per la qual cosa Medea oltre modo sdegnata, mandò alla novella sposa certi doni di tale artificio, che attaccarono suoco. e ridussero in canere il palagio reale e gli abitatori: di più, ammazzati due piccioli figliuoli che avuti avea di lasone, se ne fuggi per l'aria sopra un cocchio tirato da serpenti. In. 18, 86. Par. 2, 18. v. le favole, Apollonio Rodio, e Valerio Flacco nell'Argonautica.

Iasone - ebreo, fratello di Onía sommo sacerdote; uomo ambiziosissimo. Costui patteggiò con Antioco re di Siria e di Gerusalemme, di dargli una buona quantità di danari, se gli concedeva il sommo sacerdozio, privandone il fratello. Venuto a fine delle sue brame, cominciò a sacrificare nel tempio, non più secondo la legge di Mosè, ma secondo il rito profano de' Gentili. Finalmente fu spogliato del sacerdozio da Menelao fratello di Simone, e mandato in esilio. In. 19, 85. v. i libri de' Maccabei nella divina scrittura.

Ibero - fiume della Spagna. Pg. 27, 3.

Icaro - figliuolo di Dedalo; il quale fuggendo a volo dal laberinto di Creta insieme col padre, e andando troppo in alto; disfattasi la cera che tenea le penne congiunte, per lo troppo calor del sole, precipitò nel mare che da lui poscia fu detto Icario. In. 17, 109. Par. 8, 126. v. Dedalo.

Ida - montagna di Creta, dove fu nudrito Gio-

ve. In. 14, 98.

Iepte o leste - galaadite, giudice e capitano del popolo ebreo. Costui andando coll' esercito contra i figliuoli di Ammon, se voto a Dio, se otteneva vittoria de' suoi nemici, di offerirgli in sacrifizio il primo di sua casa,

che al suo ritorno gli venisse incontra. A caso gli si fece incontra prima d' ogni altro la propria figliuola col timpano e col coro; e perciò convenne che il misero padre la sacriticasse. Per tal voto vien ripreso septe da' santi padri, e particolarmente da s. Girolamo. Par. 5. 66.

e. leronimo o Girolamo - massimo dottore della chiesa latina. Lasciò scritto che gli angeli fossero creati da Dio molti secoli avanti che le creature materiali; la quale opinione, come falsa, fu condannata comunemente dagli altri santi dottori. Par. 20, 37.

Iorusalem - v. Gerusalemme.

Itigenia - sacrificata alla dea Diana dal padre Agamennone. Par. 5, 70. v. Agamennone.

Ilerda - oggi Lerida, fortezza di Spagna; posta sui confini della provincia d' Aragona. soggiogata da Cesare. Pg. 18, 101.

Ilion - lo stesso che Troia. In. 1, 75. Pg. 12,

62. v. Troia.

Illuminato-frate Minore, e uno de' primi compagni di s. Francesco. Par. 12, 130.

Imola - città di Romagna. accennata. In. 27,

49.

Importuni - famiglia nobile fiorentina. Par.

16, 133.

Indi - Indiani, abitatori dell' India. Pg. 26, 21. Par. 29, 101. presso costoro gli alberi sono d' una altezza maravigliosa. Pg. 32, 41.

India orientale - provincia vastissima dell' Asia; così detta dal fiume Indo, dal quale cominciando, si stende fino alla China. è divisa în due parti, l' una delle quali si chiama India di quà dal Gange; l' altra, di là dal Gange; scorrendo per lo suo mezzo quel grandissimo fiume. In. 14, 32.

Indico legno - Pg. 7, 74. v. nell' Indice delle Parole.

Indo - fiume. Par. 19, 71. v. India.

Infangati - famiglia nobile fiorentina. Par. 16,

Inghilese - Inglese, d' Inghilterra. Par. 19,

Inghilterra - regno nobilissimo, e gran porzione dell'isola della Gran Bretagna. Pg. 7, 131.

Innocenzo III. - papa. conferma l'ordine de' frati Minori. Par. 11, 92.

Ino - moglie d' Atamante. In. 30, 5. v. Atamante.

Interminei o Interminelli, Alessio - nobilissimo exvalier lucchese; uomo lusinghiero fuor di modo. In. 18, 122.

Iole - amata da Ercele o Alcide. Par. 9, 102. Iosaffa - valle di Palestina, dove, secondo la comune opinione, si dee fare il giudicio universale di tutte le genti, alla fine del mondo. così chiamata da Iosaffatte, re di Giuda. In. 10, 11.

Iosuè - Pg. 20, 111. Par. 18, 38. v. Giosuè. Iperione - figliuolo di Titano, e padre del Sole. Par. 22, 142.

Ipolito - figliuolo di Teseo e d' Ipolita, una delle Amazoni; bellissimo e castissimo giovane, e tutto dedito alla caccia. Di esso innamorata Fedra sua matrigna, s' indusse a Ind. del Volpi. 28 tentarlo, ma senza frutto; e perciò sommamente sdegnata, calunniollo appresso il marito, quasi egli avesse voluto macchiare il letto del padre. Teseo troppo credulo, cacciollo d' Atene in esilio, maledicendolo; il che fu poi cagione della morte dell'innocente giovane. Par. 17, 46.

Ippocrate - medico greco antichissimo ed eccellente, nato nell' isola di Coo, della razza d' Esculapio. In. 4, 143. Pg. 29, 137.

Iri o Iride - figliuola di Taumante, e messaggiera di Giunoue, secondo le favole. Costei non è altro che l'arco baleno. Pg. 21, 50. Par. 12, 12. 33, 118. accennata. Pg. 29, 78.

Isaac - padre d' Israele; personaggio notissimo nelle sacre scritture. accennato. In. 4, 50.

Isaía - il primo de' quattro profeti maggiori. allegato. Par. 25, 91.

Isara - fiume della Gallia, che mette nel Rodano. Par. 6, 59.

s. Isidoro - di Siviglia, città di Spagna. scrisse le Etimologie, e un libro de Summo Bono, e altre cose. Par. 10, 131.

Isifile - figliuola di Toante re di Lenno; la quale, mentre le donne di quell' isola, divenute gelose de' lor mariti, per istigazione della dea Venere uccidevano tutti gli-uomini crudelmente, sottrasse Toante suo padre al pericolo, fingendo di far certi sacrificj a Bacco, e nascondendolo tra festoni d' edera e di vite. raccolse poi Giasone cogli Argonauti nella sua terra; ma fu da lui abbandonata. In. 18, 92. v. Apollonio Rodio, e

bracciare, facendo la festa grande. Pg. 26, 95.

Ismene - figliuola d' Edipo re di Tebe, promessa in isposa a un certo Cirreo, il quale avanti le nozze fu ucciso da Tideo. Pg. 22,

Toante, la riconobbero, e corserla ad ab-

Ismeno - siume di Beozia, provincia della Grecia; che scaturiva dal monte Citerone, bagnava la città di Tebe, e andava a perdersi nell' Euripo. presso di questo siume celebravansi i misteri di Bacco. Pg. 18, 91.

Isopo o Esopo - nativo della Frigia, servo di Xanto filosofo; bruttissimo d'aspetto, ma

d'ingegno maraviglioso; il quale scrisse gli apologhi morali, o vogliamo dire favolette, dove introdusse le bestie e gli alberi a parlare; insegnando con tal piacevole maniera la dottrina de' costumi. In. 23, 4.

Ispani - popoli della Spagna. è voce latina.

Par. 29, 101.

Israele - questo fu il secondo nome del patriarca Giacobbe, impostogli dall' angelo che lottò con lui: dal quale poi furono denominate le dodici tribà. In. 4, 50.

Israele - per lo popolo giudeo, discendente da Israele o sia Giacobbe patriarca. Pg. 2, 46. passa il mare a piedi asciutti, fuggendogli

egli dinanzi. Par. 22, 95.

Italia - nobilissima, amenissima, fecondissima provincia d' Enropa. In. 9, 114. 20, 61. Pg. 6, 124. 7, 95. 43, 96. 20, 67. Par. 30, 137. Umite. In. 1, 406. vogliono alcuni, che Dante in questo luogo prenda la parte per lo tutto, accennando la Puglia piana, provincia d'Italia. Serva. Pg. 6, 76. Giardin dello 'mperio. Pg. 6, 105. Dosso d'Italia. cioè, l' Apennino. Pg. 30, 86. Tra duo liti d' Italia. cioè, tra 'l mane Adriatico e 'l Tirreno. Par. 21, 106.

Italica erba - Par. 11, 105. v. Erba, nell' Indice delle Parole.

Italica terra - chiamata prava dal Poeta nostro. Par. 9, 26.

Iudit - Par. 32, 10. v. Oloferne.

Iulia o Giulia - figlinola di Cesare, e moglie di Pompeo; amantissima del marito. In. 4, 128.

Tuno o Giunone - Messo di luno, chiama Dante l'iride o l'arce baleno. Par. 28, 32.

## F.

L'acedemona - Sparta, nobilissima città del Peloponneso, famosa per le sue leggi e per la disciplina militare. Pg. 6, 139.

Lachesis - una delle tre Parche, le quali, secondo le favole, filano le vite umane. Pg.

25, 79. accennata. Pg. 21, 25.

Ladislao - re di Boeminia o Buemme, a' tempi di Dante; nomo lussurioso, e mimico d' ogni valore. Par. 19, 125.

Lamagna - provincia principalissima d' Europa, che anche Germania si dice. In. 20, 62.

Lambertaccio - fabbro in Bologna, ma uomo di sì eccellente virtù, che poco mancò che non divenisse assoluto signore della patria sua. Pg. 14, 100.

Lamone - fiume che scorre appresso Faenza.

In. 27, 49.

Lancilotto - innamorato di Ginevra, moglie del re Marco; persona famosa ne' romanzi, ma principalmente nel libro intitelato Tavola Rotonda, ch' era in prezzo a' tempi di Dante. In. 5, 128. v. Ginevra.

Esnciotto - marito di Francesca da Polenta.

accennato. In. 5, 107.

Lanfranchi - nobilissima famiglia pisana. In. 33, 32.

Langia - fontana della selva Nemea; mostrata da Isifile ad Adrasto e a' compagni suoi.

Pg. 22, 112. v. Isifile.

Lano - sanese. Costui avendo consumati tutti i suoi beni, ed essendo nell' esercito de' Sanesi mandato contra gli Aretini in aiuto de' Fiorentini; vedendo i suoi disfatti da' nemici alla pieve del Toppo, contado d' Arezzo; benchè potesse colla fuga salvarsi, disperatamente si cacciò tra' nemici, e volle essere ucciso piuttosto che vivere in estrema povertà. In. 13, 120.

Lapo - nome corrotto da Iacopo; frequente in

Firenze. Par. 29, 103.

Lapo Salterello - giurisconsulto fiorentino, molto litigioso e maledico, e avversario del

nostro Poeta. Par. 15, 128.

Laterano - parte famosa di Roma. quando Laterano Alle cose mortali andò di sopra. cioè, quando Roma avanzò di splendore e d'altezza tutti i paesi del mondo. Par. 31, 35.

Laterano - La chiesa di s. Giovan Laterano è una delle principali di Roma; presso la quale erano le case de' signori Colonnesi, fatte poi disfare da papa Bonifacio VIII. In. 27, 86.

Latina terra - l' Italia. In. 27, 27. 28, 71. Latini, Brunetto - In. 15, 32. v. Brunetto.

Latino - re degli Aborigini, popoli dell' antica Italia; padre di Lavinia, e suocero d' Enea.

In. 4, 125.

Latino - per Italiano. In. 22, 65. 27, 33. 29, 88, 91. Pg. 7, 16. 11, 58. 13, 92.

DELLE STORIE E FAVOLE. 439

Latona - figliuola di Ceo, la quale violata da Giove, partorì ad un corpo Apolline e Diana. Pg. 20, 131. Figlia di Latona. per la luna. Par. 10, 67. 22, 139. Figli di Latona. cioè, il sole e la luna. Par. 20, 1.

Lavagno - fiume della riviera di Genova, tra Siestri e Chiaveri; da cui furono denominati i conti di Lavagno di casa Fieschi. Pg.

19, 101.

Lavina o Lavinia - figliuola di Latino re degli Aborigini, popoli antichissimi d' Italia, e d' Amata sua moglie. Costei fu promessa in isposa a Turno re de' Rutuli; ma poi fu accoppiata in matrimonio ad Enea, de cui Turno rimase ucciso. In. 4, 126. Pg. 17, 37. Par. 6, 3.

Leandro - giovane d' Abido; il quale innamorato d' Ero, bellissima donzella di Desto, non potendole in altro modo parlare, di notte passava l' Ellesponto nuotando, recandosi in tal maniera in braccio dell'amata fanciulla. Intorno agli amori di questi due giovani, leggesi un elegante poemetto di Muséo, poeta greco. Pg. 28, 73. v. Abido, Sesto.

Learco e Melicerta - figliuoli d' Atamante. In.

30, 5, 10. v. Atamante.

Leda - moglie di Tindaro; della città d' Amicla in Laconia. Costei ingravidata da Giove convertito in cigno, partor) Castore e Polluce, Elena e Clitennestra. Nido-di Leda, chiama Dante il segno di Gemini che, secendo le favole, sono Castore e Polluce nati ad un corpo. Par. 27, 98.

Lemosì o Limoges - città di Francia; posta

440 INDICE nella provincia di Guienna. Pg. 26, 120. v. Gerdult.

Lenno - isola dell' Arcipelago, detto anticamente mare Egeo; dove regnò Isifile. In. 18.88.

Leone - uno de' segni dello zodiaco; domicilio di Marte pianeta. Par. 16, 37. 21, 14.

Lerici o Lerice - picciola città dello stato di Genova; posta nella riviera di Levaute. Pg. 3, 49.

Lete - Pg. 26, 108. 28, 130. 30, 143. v. Letéo. Letéo o Lete - fiume infernale, la cui acqua bevuta induce dimenticanza d'ogni cosa passata. In. 14, 131. Pg. 33, 96, 123. v. le favole.

Levi o Levi - uno de' figliuoli del patriarca Giscobbe, e capo d' una delle dodici tribà d' Israele. I discendenti di costui furono, per comando di Dio, privati del patrimonio temporale, e destinati al sacerdozio e alla cura del tempio; e vivevano solamente delle decime che al Signore si offerivano. Pg. 16, 132.

Lia-figliuola di Laban; prima moglie del patriarca Giacobbe, intesa per l'azione, o sia

vita attiva. Pg. 27, 101.

Libano - monte della Soria, famoso nelle scritture sacre. Pg. 30, 11.

Libia - provincia dell' Affrica; sommamente arenosa, e piena di serpenti. In. 24, 85.

Libicocco - nome di demonio. In. 21, 121.
22, 70.

Libra - uno de' segni dello zodiaco; distante sei segni dall' Ariete. Pg. 27, 3. Par. 29, 2.

Dante l'accenna per le bilance. Pg. 2, 5. a questo segno quando è arrivato il sole, comincia l'equinozio d'autunno; cioè le notti sono eguali a' giorni.

Licurgo di Nemea - Pg. 26, 94. v. Isifile.

Lilla - città e fortezza della Fiandra. Pg. 20, 46.

Limbo - luogo d'Inferno, accennato. Par. 26;

Eno - figliuolo d'Apolline, e della musa Tersicore; sonatore e poeta eccellentissimo. In. 4, 141.

Lino - successore di s. Pietro nel pontificato. morì martire. Par. 27, 41.

Livio - padovano, istorico delle cose romane famosissimo. In. 28, 12.

Lizio di Valbona - cortese e valoroso signore. Pg. 14, 97.

Loderingo de Liandolo - gentiluomo bolognese, e frate Godente; di fazion Ghibellina; eletto, insieme con Catalano de' Malavolti, podestà di Firenze. In. 23, 104. v. Catalano.

Logodoro - un certo giudicato o giurisdizione un Sardigna. In. 22, 89.

Lombardía, e Marca Trivigiana - nobilissime provincie d' Italia. circonscritte. Pg. 16, 115. Lombardia intesa per lo dolce piano Che da Vercello a Marcabò dichina. In. 28, 74.

Lombardo - di Lombardía. In. 1, 68. 22, 99. Pg. 6, 61. 16, 46. Il gran Lombardo. Par. 17, 71. v. della Scala. Il semplice Lombardo, su detto Guido da Castello, gentiluomo

reggiano. Pg. 16, 126. Parlar lombardo. cioè, alla foggia de' Lombardi. In. 27, 20.

Longobardi - che regnarono in Italia, nemici di santa chiesa, sconfitti da Carlo Magno. Par. 6, 94, e segg.

s. Lorenzo Martire - arrostito sopra una gra-

ticola, Par. 4, 83.

s. Luca Evangelista - Pg. 21, 7. circonscritto, e accennato come scrittore degli Atti Appostolici, e medico di professione. Pg.

29, 134, e segg.

Lucano - poeta spagnuolo, da Cordova. Scrisse in lingua latina dieci libri della Farsaglia, ovvero della guerra civile tra Cesare e Pompeo. È candido nello stile, e abbonda di sentenze; ma i suoi concetti sono troppo gonfi e ricercati. In. 4, 90. 25, 94.

Lucca - città nobilissima della Toscana, che a modo di repubblica si governa. In. 18, 122. 33, 30. Pg. 24, 20, 35. accennata da Dante sotto il nome di santa Zita. In. 21, 38.

Lucía - intesa per la grazia illuminante. In. 2, 97, 100. Pg. 9, 55. Par. 32, 137. forse in questo luogo s' intende s. Lucía, vergine e

martire gloriosa.

Lucifero - principe una volta degli angeli ribelli, e ora de' demonj. In. 31, 143. 34, 89. accennato. Pg. 12, 25. Par. 27, 26. 29, 56. Colui Che pria volse le spalle al suo Fattore. Par. 9, 127. Il primo superbo, e la somma d' ogni creatura. Par. 19, 46.

Lucrezia - moglie di Tarquinio Collatino, donna castissima, che violata da Sesto Tarquinio, figliuolo di Tarquinio Superbo re di Roma; per attestare la sua innocenza, di propria mano s' uccise. In. 4, 128. Par. 6, 41. Luigi - re di Francia; molti. Pg. 20, 50.

Luna - cagione del flusso e rislusso del mare.

Par. 16, 82.

Luni - antica città della Toscana, ne' confini della Liguria; posta sul mare, a lato alla foce della Magra; già dichinata a' tempi di Dante, e oggi distrutta. dal suo nome però il paese d'intorno si chiama Lunigiana. In. 20, 47. Par. 16, 73.

## M

Maccabei - così si chiamano due libri della divina scrittura, dove si leggono i fatti d'una valorosa famiglia ebrea di tal nome. In.

s. Maccario - eremita antichissimo. Par. 22, 49. ma di tal nome furono due uomini san-

tissimi.

Macra - fiume che scendendo dall' Apennino, divide la Toscana dal Genovesato. Par. 9,

89.

Madian - provincia di Palestina, dove abitava un popolo ferocissimo, nemico degli Ebrei. Pg. 24, 126.

Maestro Adamo - In. 30, 61. v. Adamo.

Magra - Val di Magra; Lunigiana, provincia posta tra la Toscana e il Genovesato. In. 24, 145.

Maia - figliuola d'Atlante, e madre di Mercurio. prendesi per lo pianeta di Mercurio.

Par. 22, 144.

Mainardo o Machinardo Pagani - signore d' Imola e di Faenza; per li suoi malvagi costumi detto per soprannome, Demonio o Diavolo. Pg. 14, 118. portava per impresa un leone azzurro o vermiglio, in campo bianco. In. 27, 50.

Maiolica - isola del Mediterraneo, vicina alle spiagge di Catalogna provincia di Spagna; anticamente Balearis major, a differenza di Minorica, isola vicina, detta Balearis minor.

In. 28, 82.

Maiorica e Minorica - rette e vituperate dal re Alfonso, zio di d. Federigo re di Sicilia. s'accenna. Par. 19, 138.

Malacoda - nome di demonio. In. 21, 76, 79. Malaspini - marchesi di Lunigiana; famiglia nobilissima. lodati. Pg. 8, 118, 124, e segg.

Malatesta il vecchio, e Malatestino suo figliuolo - signori di Rimini. intesi da Daute sote to il nome di mastin vecchio e nuovo da Verrucchio. In. 27, 46.

Malatestino - tiranno di Rimini, a' tempi di Dante; il quale avea un occhio solo. accen-

nato. In. 28, 85.

Malebolge, chiama Dante l'ottavo cerchio del suo Inferno il quale si divide in dieci valloni, dal Poeta bolge chiamati. bolgia propriamente è valigia. In. 18, 1. 21, 5. 24, 37. 29, 41.

Malcbranche, chiama Dante i demoni che guardano la quinta bolgia dove si punisco-

DELLE STORIE E FAVOLE. no i barattieri. In. 21, 37, 22, 100, 23, 23. 33, 142.

Malta - così chiamavasi una torre di Cittadella, castello nel Padovano, in fondo alla quale Azzolino tiranno crudelissimo faceva rinchiudere al buio i suoi nemici: così il Daniello, ma il Vellutello e 'l Landino scrivono, Malta essere un fiume che mette nel lago di Bolsena, dov' è una torre nella quale in perpetua carcere teneva il papa quei cherici che avessero commesso peccato irremissibile. Par. 9, 54.

Manardi, Arrigo - v. Arrigo.

Manfredi - re di Puglia e di Sicilia, nipote di Gostanza moglie d' Arrigo V. imperadore. Costui fu nemico grandissimo della Chiesa, e finalmente mort scomunicato. Pg. 3,

Manfredi - signori di Faenza. In. 33, 118. V. Alberigo.

de' Manfredi, Tribaldelle - In. 32, 122. v. Tribaldello.

Mangiadore, Pietro - v. Pietro.

Manto - donna indovina, figliuola di Tiresia tebano. Costei dopo la morte del padre, fuggendo la tirannide di Creonte, lasciò la patria; e dopo aver cercati molti paesi, venne in Italia dove ingravidata dal fiume Tiberino, partori Ocno il quale poi fondò la città di Mantova, chiamandola dal nome di sua madre. In. 20, 55. accennata. Pg. 22, 113.

Mantova - città forte in Lombardia; posta in una palude fatta dal Mincio, In. 20, 93. Pg.

6, 72. v. Manto.

Mantovana villa - cioè, altra villa del contado di Mantova. Pg. 18, 83.

Mantovani - cittadini di Mantova. In. 1,

69.

Mantovano - In. 2, 58. Pg. 6, 74. 7, 86.

Maomettana legge - Par. 15, 143.

Maometto - nativo della Mecca, luogo in A-rabia; uomo di vilissima condizione, il quale con solenui imposture, affermando sè essere un profeta da Dio mandato, sedusse i popoli affricani ed asiatici, e lasciò loro una nuova legge contenuta nel libro chiamato Alcorano; apportando infiniti danni alla Cristianità. In. 28, 31, 62. figurato dal drago. Pg. 32, 131.

Marcabò - castello sulla foce del Po; non molto lontano da Ravenna; disfatto dalla fami-

glia da Polenta. In. 28, 75.

Marca d' Ancona - provincia d' Italia; posta tra la Romagna e la Puglia. accennata. Pg. 5.68.

Marca Trivigiana, e Lombardía - provincie d' Italia. circonscritte. Pg. 16, 115. Par. 9, 44. Una parte della prima, dov' è il castello di Romano, circonscritta. Par. 9, 25.

Marcello - di questo nome furono in Roma molti uomini segnalatissimi; ma in particolare quegli ch' espugnò Siracusa, e l' altro che s' oppose alla tirannide di Giulio Cesare. Pg. 6, 125.

m. Marchese de' Rigogliosi - di Forli; cavaliere; grandissimo bevitore. Pg. 24, 31.

Marco - nobile viniziano, dal Poeta nostro chiamato Lombardo; uomo di gran valore,

DELLE STORIE E FAVOLE. 447 e pratico delle corti; ma facile a montare in collera. Pg. 16, 46, 130.

Mardocheo - padre d' Ester moglie d' Assuero

re di Persia. Pg. 17, 29. v. Aman.

Maremma - tratto di paese tra Pisa e Siena, lungo la marina; d'aria mal sana, in particolare l'agosto. In. 29, 48. Pg. 5, 134.

Margherita – moglie di d. Iacomo re d' Arago-

na. Pg. 7, 128.

María - donna ebrea, che in tempo dell' assedio di Gerusalemme, vinta da rabbiosissima fame, si mangiò un suo figliuolino. Pg. 23, 30.

María Vergine - Pg. 3, 39. 5, 101. 8, 37. 10, 41, 50. 13, 50. 20, 19, 97. Par. 3, 122. 4, 30. 11, 71. 13, 84. 14, 36. 23, 83, e segg. 111, 126, 137. 32, 29, 95, 107, 113. lodata. Par. 33, 1, e segg. acceunata. Par. 32, 85, 104, 134.

María Vergine - si porta con fretta a visitare s. Elisabetta. Pg. 18, 100. suo parto. Par. 16, 35. smarrisce il suo Figliuolo in Gerusalemme, e poi lo ritrova nel tempio tra' dottori. Pg. 15, 88, e segg. alle nozze di Cana Galilea, muovesi a compassione degli sposi, a' quali mancava il vino. Pg. 22, 142. alla croce. Pg. 33, 6. accennasi essere in Cielo coll'anima e col corpo. Par. 25, 128. Regina del Cielo. Par. 31, 100, 116. detta Oriafianuna pacifica. Par. 31, 127. v. la nota degli Accademici sopra questo passo. chiamata Augusta. Par. 32, 119. richiude ed unge la piaga aperta e punta da Eva. Par. 32, 4. v. Eva. invocata dalla

Marrocco - anticamente Mauritania, provincia litorale e occidentale dell' Affrica. In. 26,

104. Pg. 4, 139.

Marsia - satiro di Frigia, eccellente nel sonare la cornamusa; per la qual dote montato in superbia, ebbe ardire di sfidare Apollo a suonare con esso lui: ma vinto da quel Dio, in pena della sua temerità, fu dal medesimo scorticato. Par. 1, 20. v. Ovidio nel 6. delle Trasformazioni.

Marsilia-città nobilissima di Provenza in Francia. assediata da Bruto per comando di Ce-

sare. Pg. 18, 102. v. Folco.

Marte - figliuolo di Giunone, resa gravida nell' odorare un fiore. Finsero i poeti, che costui fosse il Dio delle guerra. In. 24, 145. 31, 51. Pg. 12, 31. Par. 4, 63. figliuolo di Giove, secondo Dante. Par. 22, 146. creduto padre di Quirino o Remulo. Par. 8, 132. protettore di Fiorenza ancora pagana. accennato. In. 13, 144. Par. 16, 47.

Marte - appiè della base ov' era la statua di Marte, in capo al Ponte Vecchio in Firenze, fu ucciso Buondelmonte de' Buondelmon-

ti. Par. 16, 145.

Marte - uno de' sette pianeti o stelle erranti, posto tra Giove e il sole. Pg. 2, 14. Par. 14, 101. 27, 14. à il suo domicilio nel Leone celeste. Par. 16, 38. compisce il suo giro nel termine d'anni due. Par. 16, 37. 17, 80.

Martino - ser Martino; per qualunque omiciat-

tolo idiota. Par. 13, 139.

Martino IV. - sommo pontesice, nativo di Torso o Tours, città di Francia. Dicono ch' egli si dilettasse di cibi molto squisiti, e che mangiasse le anguille fatte morire nella vernaccia. Pg. 24, 20, e segg.

Marzia - moglie di Catone Uticense . In. 4, 128.

Pg. 1, 79, 85.

Marzucco degli Scoringiani - da Pisa, cavaliere e dottore; il quale per certo accidente occoreogli, fattosi frate Minore, sopportò con gran fortezza d'animo l'uccisione di Farinata suo figliuolo, e baciò la mano dell'omicida. Pg. 6, 18.

Mascheroui, Sassolo - fiorentino. In. 32, 65.

v. Sassol.

Mustro Adamo - In. 30, 104. v. Adamo.

Matelda, contessa - sigliuola d'una sigliuola dell'imperador di Costantinopoli; che possedette in Italia molto paese, ed arricchi la chiesa romana di quello stato che chiamasi Patrimonio di s. Pietro. Fu donna prudentissima e di santi costumi. Dante la pone per la vita attiva, ma innocente e sincera. Pg. 28, 40, e segg. 31, 92. 32, 28, 82. 33, 119.

Matteo d'Acquasparta - scrivendo sopra le Sentenze, venne a ristringer troppo la regola di

s. Francesco. Par. 12, 124.

s. Mattia Appostolo - successore di Giuda Scariotto nell' appostolato. In. 19, 94.

Medea - figliuola d' Eta re di Colco, grandissima maga; la quale innamoratasi di Giaso-Ind. del Volpi. 29 ne venuto a ripetere il vello dell' oro, l'aintò in maniera co' suo' incantesimi, ch' egli rimase vincitor dell' impresa. Fuggi poi dalla patria insieme con lui; ma poscia dal medesimo abbandonata per altra donna, sece del torto ricevuto memorabile e crudel vendetta. In. 18, 96. Di costei si è parlato abbastanza alla voce lasone.

Medicina - luogo nel territorio di Bologna. In.

28, 73.

Mediterraneo mare - chiamato dal Poeta, La maggior valle in che l'acqua si spanda,

eccetto l' Oceano. Par. 9, 82.

Medusa - figliuola di Forco, Dio del mare; giovane di bellissimo aspetto, la quale essendo stata stuprata da Nettunno nel tempio di Pallade, sdegnata la Dea, le trasformò i capelli in serpenti, e fece che chiunque la mirasse, in sasso fosse convertito. e simil forza ritenne la sua testa, tagliatale da Perseo. In. 9, 52.

Megera - una delle Furie infernali. In. 9, 46.

Melanesi - Milanesi. Pg. 8, 80.

Melano - Milano, città nobilissima di Lombardia; disfatta da Federigo Barbarossa imperadore. Pg. 18, 120.

Melchisedech - gran sacerdote dell' Altissimo, a' tempi di Abramo. è posto dal Poeta per qualunque uomo di chiesa. Par. 8, 125.

Meleagro - figliuolo d' Eneo re di Calidonia, e d' Altea. Dicono le favole, che nascendo costui, vide la madre sua porre alle Fate un legno sul fuoco; e udi loro dire che tanto il fauciullo vivrebbe, quanto stesse a consumarsi quel legno: per la qual cosa Altea fece trarre il legno dal fuoco, e smorzatolo, il conservò diligentemente. Cresciuto poi Meleagro, avvenne che per certa ingiuria fatta ad Atalanta, sua innamorata, da due zii di lui, fratelli d' Altea (del qual torto è da leggersi Ovidio nell' 3. delle Trasformazioni), sdegnato fieramente il giovane, amendue gli uccise. La qual nuova portata ad Altea, la riempì di tant' odio contra il figliuolo, che pose di nuovo il legno fatale sul fuoco; e mentre quello si consumava, struggevasi ancora Meleagro, fino a morirne interamente. Pg. 25, 22.

Melicerta e Learco - figliuoli d' Atamante. In.

30, 5. v. Atamante.

Melisso - gran filosofo, nato nell' isola di Samo. Par. 13, 125.

Menalippo - tebano, uccisore di Tideo. In.

32, 131.

Mercurio - figliuolo di Giove e di Maia, nunzio degli Dei, notissimo nelle favole. Par. 4,63.

Mercurio pianeta; e suo cielo - Par. 5, 96, e

segg.

Metello - tribuno della plebe, che si oppose a Giulio Cesare sulle soglie del tempio di Giove Capitolino, per difendere dalla rapacità di colui l'erario pubblico; ma indarno, perchè a viva forza ne fu rispinto. Pg. 9, 138.

8. Michele Arcangelo - vincitor di Lucisero. In. 7, 11. Pg. 13, 51. Par. 4, 47.

Michele Scotto - famoso astrologo e mago di

Federigo II. imperadore, a cui predisse il luogo e la maniera della morte. Di costui si narrano mille prodigj. In. 20, 116.

Michel Zanche - In. 33, 144. v. Zanche.

Micol - figliuola di Saule re d'Israele, e moglie di Davide; donna superba. Costei disprezzò il marito, in suo cuore, perchè l' avea veduto danzare in abito succinto avanti l' ar-

ca del Signore. Pg. 10, 68, 72.

Mida - re di Frigia, il quale stimolato da immensa avarizia, impetrò da Bacco, che tutto ciò ch' ei toccava, diventasse oro. ma pentissi poi della sua sciocca dimanda, quando vide anche il pane e le vivande in oro cangiarsi. Pg. 20, 106.

Mincio - tiume di Lombardia, ch' esce del lago di Garda, e mette in Po. In. 20, 77.

Minerva - Dea dell' arti e degl' ingegni, secondo le favole; sempre vergine; nata del capo di Giove, senz' aiuto di donna. Par. 2, 8. Fronde di Minerva. l' ulivo, sacro a quella Dea. Pg. 30, 68.

Minoi - per la rima: lo stesso che Minos. Par.

13, 14.

Minos - figliuolo di Giove e d' Europa, re e legislatore de' Cretensi; uomo d'incontaminata e severa giustizia; il quale finsero i poeti che fosse giudice all' Inferno insieme con Eaco e Radamanto. In. 5, 4, 17. 13, 96. 20, 36. 27, 124. 29, 120. Pg. 1, 77.

Minotauro - mostro composto di due nature, umana e bovina; il quale sinsero i poeti che sosse generato da un toro col quale si congiunse Pasife moglie di Minos re di Creta, la Mira - luogo del Padovano; posto sulla

Brenta. Pg. 5, 79.

Mirra - figliuola di Cinara re di Cipri, che innamoratasi del padre, operò sì, che venue a giacersi con lui senza ch' egli la conoscesse. In. 30, 38. v. Ovidio nel 10. delle Trasformazioni, dove altre cose di lei si leggono.

Modite - figliuolo di Artù re della Gran Bretagna; il quale divenuto ribelle del padre, si pose un giorno in aguato per ammazzarlo: ma il valoroso re, scoperte l' insidie, passò da banda a banda il figliuolo con la lancia nel petto, sì fattamente, che coloro che guardavano, videro passare il sole per la piaga. In. 32, 61.

Modona - città di Lombardia; espugnata da

Ottaviano cesare. Par. 6, 75.

Moisè - capitano e legislatore del popolo ebreo; personaggio notissimo nelle sacre carte. In. 4,57. Par. 4, 29. 26, 41. accennato. Par. 32, 131. scrive i cinque primi libri della sacra scrittura, che sono chiamati il Pentateuco. Par. 24, 136. assiste alla trasfigurazion del Signore. Pg. 32, 80.

Molta - fiume che passa per Praga città capi-

454 INDICE tale di Boemmin, e si scarica in Albia. Pg. 7,00.

Monaldi e Filippeschi - due famiglie contrarie in Orvieto, a' tempi di Dante. Pg. 6, 107.

Monda - città di Spagna; presso la quale Giulio Cesare vinse Labieno e i due figliuoli di Pompeo, così imponendo fine alla guerra civile. s' accenna. Par. 6, 72.

Monferrato - ducato d' Italia, posto tra 'l Milanese, il Piemonte e 'l Genovese. Pg. 7,

136.

Mongibello o Etna - monte altissimo di Sicilia, presso la città di Catania; donde escono fiamme con sassi e bitume; sotto il quale finsero i poeti essere la fucina di Vulcano. In. 14, 56. Par. 8, 67. v. Etna.

Montagna - nobilissimo cavaliere, capo di parte Ghibellina; crudelmente fatto morire da' Malatesti, signori di Rimini. In. 27, 47.

Montaperti - luogo di Toscana, dove i Guelfi in numero di quattromila furono tagliati a pezzi da' Ghibellini, per tradimento di m. Bocca degli Abati fiorentino. In. 32, 81.

Montecchi - famiglia potente in Verona, che insieme co' Cappelletti cacciò di quella città Azzo II. marchese di Ferrara, che n' era governatore; benchè poi egli vi ritornasse coll' aiuto de' conti di s. Bonifazio. Pg. 6, 106.

Monte di s. Giuliano - detto anche Monte Pisano; posto tra Pisa e Lucca. In. 33, 29.

Montefeltro - v. Guido di Carpigna.

Montefeltro - famiglia nobilissima; così nominata dal luogo. Pg. 5, 88. v. Buonconte.

Montemalo - luogo vicino a Roma, donde si

DELLE STORIE E FAVOLE. 455 veggiono i superbi edifici posti dentro e fuori della città. Par. 15, 109.

Montemurlo - castello in Toscana, non lontano da Prato; che fu de' conti Guidi. Par.

16, 64.

Montereggione - castello de' Sanesi, circonda-

to di torri. In. 31, 41.

Montone - fiume d' Italia, il quale scendendo dall' Apennino, corre presso le mura di Forli; e quindi partendo, di là da Ravenna sbocca nell' Adriatico. accennato. In. 16, 94.

Montone - segno dello zodiaco. Par. 29, 2. v.

Ariete.

Montone dal vello dell'oro - attaccato in Colco da Frisso nel tempio di Marte; e dopo molto tempo ricuperato da Giasone e dagli Argonauti. In. 18, 87. v. Iasone e le favole.

Moronto - fratello di Cacciaguida antenato di

Dante. Par. 15, 136.

il Mosca - In. 6, 80. v. Mosca degli Überti.

Mosca degli Uberti o de' Lamberti - nobilissimo cavalier fiorentino, il quale diede il consiglio che si dovesse ammazzare Buondelmonte, anch' egli uomo principalissimo di
quella città, che avendo promesso di prender per moglie una degli Amidei, non attenendo lor la promessa, sposò in vece una de'
Donati. l' uccisione del qual giovane introdusse in Firenze le pestilenti fazioni de' Neri e de' Bianchi, con danno gravissimo degli Uberti. In. 28, 106.

de' Mozzi, Andrea - vescovo di Firenze; uo-

mo macchiato di brutto vizio, il quale fu da Niccola III. sommo pontefice, secondo il Landino; ma secondo l'abate Ughelli, da Bonifazio VIII. fatto passare dal vescovato di Firenze a quello di Vicenza. accennato. In. 15, 112.

Muse - Finsero gli antichi poeti, che queste fossero nove sorelle, figliuole di Gieve e di Mnemosine, alle quali erano sacri i monti Parnasso, Pindo, Elicona. erano presidenti alle arti liberali, ma principalmente alla poesia e alla musica. i loro nomi furono: Clio, Calliope, Euterpe, Melpomene, Tersicore, Polinnia, Erato, Talia, Urania. In. 2, 7, Pg. 1, 8, Par. 2, 9, 12, 7, 23, 56. Nutrici de poeti. Pg. 22, 105. Vergini sacrosante. Pg. 29, 37. accennate. In. 32, 10.

Muzio Scevola - nobilissimo Romano, il quale, assediando Porsena, re di Toscana, la città di Roma, si portò agli alloggiamenti del nimico per ucciderlo; e quivi arrivato, non conoscendolo, uccise in vece di lui us suo favorito; ma accortosi pei dell' errore, mise ad arder la propria mano nel fuoco preparato per lo sacrifizio. Par. 4, 84, v. Tito Livio nel 2. libro delle Storie.

## N

abuccodonosorre - re degli Assirj. dormendo vide una volta un orribil sogno; del qual
sogno non ricordandosi poi la mattina, mandò per tutti li savj di Babillonia, promettendo premj a coloro che glielo avessero ricordato e spiegato, e minacciando di morte gli
altri che ciò non avessero saputo fare. ma
Daniello, fatta orazione co' suoi compagni,
per ispirazione divina venne a sapere e il
sogno, e come si dovesse spiegare; e in tal
maniera quietò l'animo del re, e placò l'ira
di esso. Par. 4, 14.

Naiade - coll' accento acuto sulla seconda sillaba, in rima. per Naiadi, cioè Ninfe de' fonti e de' fiumi. Narrano le favole, che essendosi messe tali Dee a predire le cose future, sdegnata Temi, come quella a cui più non si dimandavano i responsi, mandò nel distretto di Teba un ferocissimo cinghiale che dava il guasto alle biade, e divorava le

gregge. Pg. 33, 49.

Napoleone degli Alberti - In. 32, 55, e segg.

v. Alessandro.

Napoli - città principalissima d'Italia, posta in Terra di Lavoro, e capo di molte provincie; anticamente chiamata Parthenope. in essa fu sepolto Virgilio. Pg. 3, 27.

Narcisso - bellissimo giovane, figlinolo del fu-

me Censo, e di Liriope; il quale non volendo corrispondere in amore alle Ninfe che per lui si struggevano, avvenne che guardandosi egli una volta in un limpidissimo fonte, s' innamorò di sè stesso, e dimenticatosi del mangiare e del bere, se ne morì, e fu convertito nel fiore del suo nome. In. 30, 128. accennato. Par. 3, 18.

Nassidio - soldato nell' esercito di Catone in Affrica. Costui, se crediamo a Lucano nel 9. della Farsaglia, punto da una serpe velenosissima, si gonfiò in maniera, che venne a scoppiare, mandando fuori le interiora.

In. 25, 95.

Natan - profeta, il quale per comandamento di Dio riprese Davide dell' adulterio da lui commesso colla moglie d' Uria. Par. 12, 136.

Navarra - provincia confinante colla Spagna, e divisa dalla Francia col mezzo de' monti Pirenei; oggi posseduta da' Franzesi. In. 22, 48. Par. 19, 143.

Navarrese - di Navarra. In. 22, 121.

Nazzarette - città di Galilea, dove segul l' incarnazione del Verbo Divino. Par. 9, 137.

Negri o Neri - fazione in Toscana, a' tempi di Dante. In. 24, 143.

Nella - moglie di m. Forese fiorentino; donna

molto pia. Pg. 23, 87. v. Forese.

Nembrotto o Nembrotte - personaggio notissimo per la sacra scrittura; uomo di superbi pensieri, il quale cominciò a fabbricare la torre di Babelle con animo di giugnere sino alle stelle. ma Dio, confondendo i linpelle storie e favole. 459 guaggi de' lavoratori, deluse il suo pazzo disegno. In. 31, 77. Pg. 12, 34. Par. 26, 126.

Nerli - famiglia nobile fiorentina. uno de' suoi consorti, ma senza nome, viene accennato.

Par. 15, 115.

Nesso - Centauro, ucciso da Ercole con una freccia, perchè avendosegli offerto di trasportare sulle sue groppe Deianira moglie di lui, di là dal fiume Eveno; quando fu giunto all' altra riva, la volle sforzare. In. 12, 67, 98. 13, 1.

Nettuno o Nettunno - Dio del mare; figliuolo di Saturno e di Cibele. In. 28, 83. ammira l'ombra della nave Argo che prima d'ogn' al-

tra solcò il mare. Par. 33, 96.

s. Niccolao - vescovo di Bari, che sovvenne con tre borse d' oro a tre fanciulle da marito, dotate di somma bellezza, ma altrettanto povere, e perciò poste in pericolo di vendere l' onestà loro. Pg. 20, 32.

Niccola III. - sommo pontesice, della famiglia Orsini di Roma; posto da Dante fra' simoniaci: ma altri tengono che fosse degno pon-

telice. In. 19, 31, e segg.

Niccolò Salimbeni - ricchissimo giovane sanese, ma scialacquatore fuor di misura; il quale fu il primo a condire fagiani con garofani ed altra maniera di spezierie. In. 29, 127. v. lo Stricca.

Nicosia - coll' accento acuto sulla penultima. città principale dell' isola di Cipri. Par. 19,

146.

Nilo - siume grossissimo d' Egitto, che nasce

nell' Etiopia, e si scarica per sette foci mel Mediterraneo. In. 34, 45. Pg. 24, 64. Par. 6, 66. quì s' accenna la guerra alessandrina di Giulio Cesare. Le fonti del Nilo presso

gli antichi erano incognite.

Ninfe, propriamente furon dette le Dee presidenti all'acque, che Naiadi e Nereidi ancera si chiamarono; le prime, abitatrici de' fiumi; le seconde, del mare: ma per figura catacresi ebbero questo nome altrest le Orreadi, cioè le Dee de' monti; e le Napee, o Dee delle valli; e finalmente le Driadi e le Amadriadi, Dee delle selve e degli alberi. Pg. 29, 4. 31, 106.

Ninfe, chiama Dante le virtù teologali e car-

dinali. Pg. 32, 98.

Ninfa eterne, chiama Dante le stelle. Par. 23, 26.

Nino - re degli Assirj, marito di Semiramide.

In. 5, 59. v. Semiramis.

Nino - della casa de' Visconti di Pisa; nomo gentile, e molto robusto di corpo; giudice del giudicato di Gallura in Sardigna. Pg. 8,

53, tog.

Niobe - figlinola di Tantalo, e moglie d' Anfione re di Tehe. Costei ebbe di suo marito
sette figlinoli maschi, e sette femmine; per
la qual cosa oltre misura insuperbita, non
voleva che le genti sacrificassero a Latona
madre d' Apollo e di Diana, ma piuttosto a
lei. Sdegnati perciò que' Numi, gli uccisero
colle saette i figlinoli, Apollo i maschi, e
Diana le femmine; e lei piangente convertirono in sasso. Pg. 12, 37.

DELLE STORIE E FAVOLE. 461

Niso - giovane troiano, amico d' Eurialo. In. t, 108. v. Virgilio nel 9. dell' Eneida.

Noaresi o Novaresi - popoli di Novara, città dello stato di Milano. In. 28, 59. v. Dolcino.

Nocera - città dell' Umbria; soggetta a' Perugini a' tempi del Poeta, e da loro molto ag-

gravata. Par. 11, 48.

Noè - patriarca, che rinchiuso nell'arca da lui fabbricata, con altri sette della sua famiglia, scampò dall' universale diluvio. In. 4, 56. Pose Dio un patto col patriarca Noè, che quando gli uomini vedessero apparir nelle nuvole l'arcobaleno, potrebbero assicurarsi che il diluvio universale non ritornerebbe mai più. Par. 12, 17.

Noli - terra del Genovese, posta in una valle.

Pg. 4, 25.

Normandia - provincia di Francia; occupata da' discendenti d' Ugo Ciapetta. Pg. 20,66.

Norvegia - provincia e reame settentrionale. suo re biasimato. Par. 19, 139.

Notaio - Pg. 24, 56. v. Iacopo da Lentino.

Numidia - provincia dell' Affrica; dove anticamente regnò larba. Pg. 31, 72.

# O

Obizzo da Esti - marchese di Ferrara e della Marca d' Ancona; uomo crudele e rapace, che finalmente fu ucciso da un suo figliuolo. In. 12, 111. gode Ghisola, sorella di Venedico Caccianimico. In. 18, 56.

Oceano - chiamato dal Poeta, quel mar che la terra inghirlanda; perchè in sè contiene le terre, ed è fuori di esse. Par. 9, 84.

Oderisi d' Agobbio - eccellentissimo miniatore a' tempi di Dante. Pg. 11, 79.

Olimpo - monte altissimo della Tessaglia, il quale sorpassa le nuvole colla cima; e prendesi da' poeti per la parte più eccelsa del cielo, ove fingono essere le stanze degli Dei.

Pg. 24, 15.

Oloserne - capitan generale dell'esercito degli Assirj sotto Betulia, città della Giudea. Costui su ingannato da Giuditta, bellissima e santissima vedova di quella città, che avendosi, per divina ispirazione, messo in cuore di liberare la patria, uscì a visitarlo ne' padiglioni; e dopo d'averlo invaghito di sè, singendo di volersi giacere con lui la notte, ritiratasi a sare orazione, quando il senti posto a letto e addormentato per lo molto vino ch' egli avea bevuto, colla spada di lui medesimo gli tagliò la testa, e la portò seco in Betulia: onde poi su sciolto l'assedio.

Pg. 12, 59. v. la scrittura sacra nel libro di Giuditta.

Omberto - uno de' conti di Santa Fiore in Maremma di Siena, figliuolo di Guiglielmo Aldobrandesco; il quale fu tanto superbo ed arrogante, che non potendolo i Sanesi più tollerare, il fecero ammazzare in Campagnatico, luogo del contado di Siena. Pg. 11, 53, 67.

Omero - poeta sovrano, scrittore antichissimo e famosissimo, che compose i due poemi, l'Iliade e l'Ulissea. In. 4, 88. lodato. Pg.

22, 101.

Onorio III. - papa. concede all' ordine de' frati Minori di potere amministrare i sacramenti, e avere la dignità del sacerdozio. Par. 11, 98.

Orazj - tre fratelli romani. combattono contra i tre Curiazj, fratelli albani. Par. 6, 39. v.

Livio nel 1. libro.

Orazio - poeta lirico e satirico, tra' Latini molto eccellente. fu da Venosa, e visse a' tempi d' Augusto. In. 4, 89.

Orbisani, Buonagiunta - Pg. 24, 19, 20. v.

Buonagiunta.

Ordelassi - già signori di Forll. accennati da Dante per lo leon verde, impresa di quella

famiglia. In. 27, 45.

Oreste - figliuolo d' Agamennone re di Micene, e di Clitennestra; amicissimo di Pilade. Il Poeta lo pone per esempio di mutua benevolenza. Pg. 13, 32.

Orfeo - nativo di Tracia, figliuolo d' Eagro e della musa Calliope. Fingono i poeti, che

costui usasse tanta maestria nel sonar la cetra, che i più fieri animali, e gli alberi stessi concorressero ad udirlo. In. 4, 140. v. le favole.

d' Oria, Branca - genovese. In. 33, 140. v. Branca.

Oriaco - luogo del contado di Padova; presso

alle lagune. Pg. 5, 80.

Orlando - conte d' Anglante; uno de più valorosi paladini di Carlo Magno. In. 31, 18. Par. 18, 48.

Ormanni - famiglia nobile siorentina. Par. 16,

89.

Orse - maggiore e minore; costellazioni vicinissime al polo artico, che a noi che abitiamo nella zona temperata setteutrionale, non tramontano mai. Colla veduta di queste drizzavano il corso loro i naviganti, prima dell' invenzione del bossolo. Pg. 4, 65. Par. 2, 9.

Orsivi - famiglia romana nobilissima, della quale fu Niccola III. sommo pontefice. ac-

cennata. In. 19, 70.

Orso - v. cont' Orso.

Orto - Chiama Dante la città di Siena, orto dove s' appicca il seine d' ogni vanità. In.

29, 129.

Ostia Tiberina - dove il Tevere entra nel mare. accennata da Dante. Pg. 2, 101. Quivi finge il Poeta nostro, che s' imbarchino l' anime che vanno al Purgatorio.

Ostiense - cardinale, comentatore de' Decreta-

li. Par. 12, 83.

Ottachero - re di Boemmia, genero dell' impe-

DELLE STORIE E FAVOLE. 465 radore Ridolfo; uomo di molto valore. Pg. 7, 100.

Ottaviano Augusto - successore di Giulio Cesare nell' imperio romano; personaggio nelle storie notissimo. Pg. 7, 6. v. Augusto.

Ovvidio - sulmonese, poeta ingegnosissimo tra' latini; i cui scritti e le cui disavventure so-

no a tutti note. In. 4, 90. 25, 97.

Oza - punito da Dio con repentina morte, per aver voluto drizzare l'arca del Testamento, che stava per cadere, mentre sopra un carro si conduceva di Gabaa in Sionne: e ciò, perchè questo non era ufficio che a lui s'appartenesse. accennato. Pg. 10, 57.

## P

Pachino - promontorio della Sicilia; riguardante la Grecia. Par. 8, 68.

Pado - Po. Val di Pado; per Ferrara. Par. 15, 137.

Padova - per li Padovani uccisi presso Vicenza dalle genti degli Scaligeri. Par. 9, 46.

Padovani - i cittadini di Padova, nobilissima ed antichissima città della Marca Trivigiana; fabbricata da Antenore troiano; madre d' uomini segnalatissimi. In. 15, 7.

Padovano - In. 17, 70.

Pagani - gentiluomini di Faenza, de' quali fu Mainardo signor d' Imola e di Faenza, detto Ind. del Volpi. 30 per soprannome, Demonio o Diavolo. Pg. 14, 118.

Pagano, Mainardo - accennato per lo leoncello azzurro in campo bianco, portato da lui per insegna. In. 27, 50.

da Palazzo - famiglia nobile bresciana. Pg. 16,

194. v. Currado.

Palermo - città capitale della Sicilia. Par. 8, 75. v. Franzesi.

Palestina - Terra Santa o di Promissione. Par.

9, 125.

Pallade - che'anche Minerva si dice. Pg. 12,

31. v. Minerva.

Palladio - picciola statua di Pallade; la quale gelosamente si custodiva nel castello di Troia, per la sicurezza di quella. Ma Ulisse introdottosi con artifizio, la rubò, e portolla
nel campo de' Greci, i quali poco dopo espugnarono la città. In. 26, 63.

Pallante - figliuolo d' Evandro; mandato dal padre in aiuto d' Enea contra Turno, e da esso Turno ucciso. Par. 6, 36. v. Virgilio

nell' 8. e nell' 11. dell' Eneide.

Paolo - cognato di Francesca da Polenta. In.

5, 101, e segg. v. Francesca.

s. Paolo Appostolo - In. 2, 32. Par. 18, 131, 136. circonscritto. Pg. 29, 139. detto dal Poeta, il gran vasello Dello Spirito Santo. Par. 21, 127. Fratello, cioè compagno, di s. Pietro. Par. 24, 62. ancor vivente, vien rapito al terzo cielo, cioè all' Empireo; e tornato giù, ammaestra s. Dionisio Areopagita intorno alle cose celesti. Par. 28, 138.

١

Paolo Orosio - il quale scrisse sette libri di storie contra i Gentili calunniatori della cristiana religione; dedicati da lui a s. Agostino, e de' quali servesi questo gran dottore ne' suoi libri de Civitate Dei. Par. 10, 119. il Vellutello intende s. Ambrosio; la quale spiegazione pare a noi falsa.

Parca - per una delle Dee che filano le vite umane; ed assiste a chi nasce, secondo le favole. Par. 8, 82.

Paris - È incerto se Dante voglia intendere Paride troiano, sigliuolo di Priamo, e rapitore di Elena, notissimo nelle favole; o pure uno degli erranti cavalieri, famosi ne' romanzi, ch' ebbe tal nome. In. 5, 67.

Parisi o Parigi - città capitale del regno di Francia, e una delle più illustri del mondo. Pg. 11, 81. 20, 52.

Parmenide - filosofo eleate, uditor di Senofane. Par. 13, 125.

Parnaso - monte della Beozia, sacro alle Muse. Pg. 22, 65. 28, 141. 31, 141. Par. 1, 16. accennuto. Pg. 22, 104.

Pasife - figliuola del Sole, e moglie di Minos re di Creta. accennata da Dante. In. 12, 13. Pg. 26, 41, 86. v. Minotauro.

Pazzi - famiglia nobile fiorentina. In. 12, 137. 32, 68. v. Camicione, Carlino, Rinier.

Peana - inno in lode d'Apolline, il quale cominciava: Io Paean. Par. 13, 25.

Pegasea Diva - cioè, Calliope, la principale tra le Muse. invocata. Par. 18, 82. Chiamansi le Muse, Dive Pegasee, dal cavallo Pegaso da esse educato, il quale nel partirsi

aperse loro il fonte Aganippe con un calcio, per dimostrarsi grato.

Peleo - figliuolo d' Eaco, e padre d' Achille; uomo celebratissimo nelle favole. In. 31,5. v. Achille.

Peloro - uno de' tre promontori della Sicilia, staccato ne' tempi antichissimi dall' Italia; come vogliono le storie. Pg. 14, 32. Par. 8, 68.

Peneia fronda, chiama Dante l'alloro in cui, secondo le favole, fu trasformata Dafue, bellissima giovanetta, figliuola di Peneo fiume

di Tessaglia. Par. 1, 33.

Penelope - figliuola d' Icario, e moglie d' Ulisse; donna bellissima e castissima insieme, la quale aspettò il marito che andava ramingo pel mondo, vent' anni continui, benchè fosse da molti dimandata in isposa. La sua lunga tela colla quale ingannò gl' innamorati, è celebre nelle favole. In. 26, 96.

Penestrino - oggi Palestrina, anticamente Praeneste; castello de' Colonnesi nella Campagna

di Roma. In. 27, 102.

Pentesilea - regina delle Amazoni, venuta in soccorso de' Troiani contra Greci, e poi uccisa da Achille. In. 4, 124.

della Pera - famiglia nobile fiorentina, ora spenta. da costoro nomossi *Porta Peruzza* anticamente in Firenze. Par. 16, 126.

Perillo - ingegnero. accennato da Dante. In.

27, 8. v. Ciciliano bue.

Persi - Persiani, cioè della Persia, nobilissima regione orientale di là dall' Arabia. Par. 19, 112.

Persio - mativo di Volterra, città della Toscana; scrittore oscurissimo di satire latine. Pg. 22, 100.

Perugia - città nobile dello stato della Chiesa. fu presa ne' tempi antichi da Ottaviano Cesare, a forza di fame. Par. 6, 75. poco lon-

tana da un alto monte. Par. 11, 46.

Peschiera - castello molto forte della diocesi di Verona, posto in fine del lago di Garda. In. 20, 70.

Pesci - l'ultima costellazione o segno dello zodiaco che è il circolo formato dalla strada de' pianeti. In. 11, 113. Pg. 1, 21. 32, 54.

Pettinagno, Piero - v. Pier Pettinagno.

la Pia - gentildonna sanese, moglie di m. Nello della Pietra; la quale, come fu creduto, trovata dal marito in adulterio, fu da lui condotta in Maremma, e quivi uccisa. Pg. 5, 133.

Piava o Piave - fiume della Marca Trivigia-

na. Par. 9, 27.

Piccarda - sorella di Francesco d' Accorso, e di m. Forese; bella e buona giovane, la quale fecesi monaca, ma fu tratta per forza di monistero e maritata. Pg. 24, 10. Par. 3, 49. 4, 97, 112.

Piceno - Campo Piceno, luogo vicino a Pistoia, dove a' tempi di Dante su sconsitta la

fazione de' Bianchi. In. 24, 148.

Piche, furono chiamate nove sorelle, figliuole di Pierio di Pella città d' Egitto; le quali non meno arroganti, che di varie scienze ed arti dotate, ebbero ardire di provocar le Muse a cautare conesso loro: dalle quali viute, in pena della superbia furono trasformate in piche o gazze che vogliamo dire. Pg. 1, 11. v. Ovidio nel 5. delle Trasformazioni.

Pier - l' appostolo s. Piero. Pg. 9, 127.

Pier dalla Broccia - fu segretario e consigliere di Filippo Bello re di Francia. Costui, perchè molto potea appresso il re, fu per invidia de' baroni fatto cadere in disgrazia della regina, la quale falsamente l'accusò al marito, come avesse voluto corrompere la sua castità. laonde il re, troppo credulo, il fece uccidere. Pg. 6, 22.

Pier da Medicina, luogo del contado di Bologna - seminator di discordie tra i cittadini di quella citta, e poi tra il conte Guido da Polenta, e Malatestino da Rimini. In. 28,

73.

s. Pier Damiano - prima canonico in s. María di Ravenna, poi eremita nella solitudine di Catria; fondatore de' monaci della Colomba, e ultimamente fatto cardinale. Par. 21, 121. 22, 88.

Pier delle Vigne - capuano; uomo di vilissima condizione, ma per la sua eloquenza, e per la cognizion ch' egli avea delle leggi, divenuto cancelliere di Federigo II. imperadore, a cui sopra tutti gli altri di sua corte fu un tempo carissimo. Accusato poi falsamente da' maligni e invidiosi cortigiani d' infedeltà, e d' aver rivelati i segreti alla sua fede comnessi; fu da Federigo, troppo credulo, privato della dignità, e fatto accecare: la qual calamità non potendo egli ben sofferire, s' uccise da sè stesso, urtando di tutta

forza col capo nel muro d'una chiesa. Leggonsi ancora le sue Epistole. In. 13, 58, e segg.

Piero di Navarra - re d' Aragona; uomo di corpo robustissimo. accennato. Pg. 7, 112, 125.

v. Iacomo, Federigo, Alfonso.

Piero il maggiore - l'appostolo . così detto per esser capo degli appostoli . In. 2, 24.

Pier Pettinagno - horentino; uomo di santi

costumi. Pg. 13, 128.

Pier Traversaro - signor di Ravenna; uomo di

valore. Pg. 14, 98.

Pietola - villa del Mantovano, ne' tempi antichi chiamata Andes; ove nacque Virgilio. Pgr 18, 83.

Pietrapana - monte altissimo di Toscana, poco distante dalla città di Lucca, in quella parte del suo contado, che *Graffagnana* si chiama. In. 32, 29.

s. Pietro - Chiesa di s. Pietro in Roma. In. 18, 32. La pina di s. Pietro. cioè, la cupo-

la della suddetta chiesa. In. 31, 59.

s. Pietro - Porta s. Pietro in Firenze. Par. 16,

94.

s. Pietro Appostolo - In. 19, 91, 94. Pg. 13, 51. 19, 99. Par. 9, 141. 18, 181. 21, 127. 23, 139. 24, 34. 25, 12. 32, 133. accennato. Par. 32, 124. inteso da Dante per lo Pescatore. Pg. 22, 63. Par. 18, 136. assiste alla trasfigurazion del Signore. Pg. 32, 76. cammina su per lo mare, senza affondarsi. Par. 24, 39. arriva coll' affetto al sepolcro di Cristo risuscitato, prima di s. Giovanni. Par. 24, 126. chiamato dal Poeta, primipile, cioè ca-

posquadra, della cattolica chiesa. Par. 24, 59. chiamato primizia de' vicarj di Cristo. Par. 25, 14. scrittore di due epistole canoniche. accennato. Pg. 29, 142. Barca di Pietro. cioè, la chiesa cattolica. Par. 11, 119. introdotto a riprendere i cattivi pastori. Par. 27, 11, e segg. Vicario di Pietro, chiama Dante l'angelo da cui finge esser custodita la porta del Purgatorio. Pg. 21, 54. La porta di s. Pietro. cioè, del Paradiso. In. 1, 134.

Pietro Bernardone - uomo plebeo, padre di

s. Francesco d' Assisi. Par. 11, 89.

Pietro Ispano - scrisse dodici libri in dialettica. Par. 12, 134.

Pietro Lombardo - chiamato il Maestro della sentenze. Costui scrisse quattro libri di teologia, molto famosi, che furono poi comentati da moltissimi dottori scolastici, e letti in parecchie università. Par. 10, 107.

Pietro Mangiadore - fu lombardo, e scrisse la

Storia Scolastica. Par. 12, 134.

Pigmalione - figliuolo di Belo re di Tiro, e fratello di Didone regina; il quale uccise a tradimento Sicheo sacerdote d' Ercole, marito di sua sorella, per toglierli i suoi tesori; ma indarno, perchè Didone con quelli se ne fuggì in Affrica dove fondò la città di Cartagine. Pg. 20, 103.

la Pila - luogo nel contado di Firenze. Pg. 24,

29. v. Ubaldino.

Pilato nuovo, chiama Dante Filippo Bello re di Francia. Pg. 20, 91. v. Filippo, Bonifazio VIII.

DELLE STORIE E FAVOLE. 473
Pinamonte Buonacossi – tiranno di Mantova,
dopo averne cacciati con astuzia i conti di
Casalodi, che n' erano signori. In. 20, 96.
Pio I. – sommo pontefice. morì martire. Par.

27, 44.

Piramo alla gelsa - posto dal Poeta enigmaticamente per dinotare il piacere delle cose vane, che fa divenire la mente, di lucida, oscura. Pg. 33, 69. v. Piramo e Tisbe.

Piramo e Tisbe - Pg. 27, 38. Piramo fu un giovinetto di Babillonia, secondo le favole; il quale innamorato di Tisbe fanciulla bellissima, sua vicina, e da lei corrisposto in amore; per poterla godere, la persuase ad uscire tacitamente della sua casa, e a portarsi in certo luogo solitario, sotto una pianta di gelso o moro, dov' egli l'avrebbe attesa, Venne la fanciulla prima dell' amante; ma impaurita per la vista d' una lionessa che tutta lorda di sangue di buoi scannati, se n' andava alla fonte, fuggissi dentro una grotta, lasciando ivi per la fretta un suo velo che trovato dalla fiera, fu da essa lacerato ed insanguinato. Poco dopo giuguendo Piramo al pattuito luogo, e riconoscendo il velo dell' amața fanciulla, pensò che fosse stata divorata; e sopraffatte da un estremo dolore. colla propria spada si passò il petto. Tisbe intanto, già deposto il timore, ritorna dalla grotta; e veduto l' amante languir moribondo per la ferita, dopo molti pianti e lamenti, collo stesso ferro di Piramo disperata si uccide. Scrivono i poeti, che innanzi questo avvenimento il gelso produceva i frutti

bianchi; ma che spruzzati del sangue degl'infelici, divennero tosto di color vermiglio nereggiante, come sono al di d'oggi. v. Ovi-

dio nel 4. libro delle Metamorfosi.

Pirenei monti - fasciano la Navarra. Par. 19, 144.

Pirro - re degli Epiroti, perpetuo nemico de' Romani, avidissimo d'imperio; personaggio notissimo nelle storie. Di costui dee intendersi Dante. In. 12, 135. Par. 6, 44. non di Pirro figliuolo d' Achille.

Pisa - nobilissima città di Toscana; bagnata dal fiume Arno. Pg. 6, 17. biasimata. In.

33, 79.

Pisani - cittadini di Pisa. In. 33, 30. intesi per le volpi piene di froda. Pg. 14, 53.

Pisistrato - tiranno d' Atene, uomo di temperati costumi; il quale si portò assai benignamente collo stupratore di sua figliuola. Pg. 15, 101.

Pistoia - città nobilissima della Toscana. In. 24, 126, 143. biasimata. In. 25, 10.

Plato - cioè, Platone. Pg. 3, 43.

Platone - ateniese, detto il divino; filosofo sapientissimo, principe della setta degli Accademici, e maestro d' Aristotile. In. 4, 134. insegnò che l' anime degli nomini uscite de' corpi loro, tornassero alle stelle ond' erano prima discese. Par. 4, 24.

Plauto - nativo di Sarsina città dell' Umbria, scrittore elegantissimo di commedie latine.

Pg. 22, 98.

Pluto - Dio delle ricchezze che in greco si chiamano πλέως. In. 6, 115. 7, 2. Altri

credono lui essere il medesimo che Plutone re dell' Inferno, figliuolo di Saturno e d' Opi, fratello di Giove e di Nettunno.

Po - re de' siumi d' Italia. scende dall' Alpi; e ricevendo, nel discorrere, dentro 'l suo seno molti siumi più piccioli, viene a scaricarsi nell' Adriatico. In. 5, 98. 20, 78. Pg. 14, 92. 16, 115. Par. 6, 51.

Podestadi - terzo coro d'angeli della seconda

gerarchia. Par. 28, 123.

Pola - antichissima città di Schiavonia, pres-

so i confini dell' Istria. In. 9, 113.

da Polenta - famiglia nobilissima, che signoreggiava in Ravenna a' tempi di Dante. Portava per impresa l'aquila mezzo bianca in campo azzurro, e mezzo rossa in campo d'oro. In. 27, 41.

da Polenta, Francesca - In. 5, 116. v. Fran-

cesca.

Policreto o Policleto - sicionio, discepolo d' Agelade; scultore antico eccellentissimo. Pg. 10, 32.

Polidoro - figliuolo di Priamo re di Troia, e d' Ecuba; ucciso a tradimento da Polinnestore re di Tracia. In. 30, 18. Pg. 20, 115.

v. Ecuba e Polinestore.

Polinestore o Polinnestore - re di Tracia. A costui, come a carissimo amico, Priamo re di Troia, essendo assediata da' Greci quella città, mandò un suo figliuolo detto Polidoro, con buona parte de' suoi tesori; acciocchè se la città fosse espugnata, e ucciso il re coll' altra sua prole, non s' estinguesse affatto la stirpe reale. Ma il traditore,

v. Virgilio nel 3. dell' Eneide. Polinice - fratello di Eteocle. accennato. In.

26, 54. Pg. 22, 56.

Polinnia - una delle Muse. così detta dalla

moltitudine degl' inni. Par. 23, 56.

Polisena - figliuola di Priamo re di Troia, e d' Ecuba sua moglie; sacrificata da Pirro al sepolcro d' Achille suo padre, per far vendetta di lui ch' era stato ucciso a tradimento da Paride nel tempio d' Apollo sotto colore di dargliela in isposa. In. 30, 17.

Polluce - v. Castore.

Polo - per s. Paolo. Par. 18, 136.

Polo antartico - opposto all' artico. Pg. 1, 23.

Polo artico o settentrionale - Pg. 1, 29.

Pompeiana tuba - per l'esercito di Pompeo. Pg. 6, 72.

Pompeo il Grande - ancor giovanetto, soggioga diversi popoli all' imperio romano. Par. 6, 53.

Ponte di Castel s. Angelo - in Roma. In. 18,

Ponti - luogo della Francia, occupato da' re franzesi, discendenti da Ugo Ciapetta. Pg. 20, 66.

Portogallo - provincia di Spagna, suo re biasi-

mato, Par. 19, 139.

Praga - città metropoli di Boemmia; occupata dall' imperadore Alberto d' Austria. Par. 19, 117.

DELLE STORIE E FAVOLE. 477

Prata - luogo tra Ravenna e Faenza. Pg. 14, 104. v. Guido da Prata.

Prato - città vicina a Fiorenza. In. 26, 9. Pratomagno - monte tra Val d' Arno, e il Casentino. Pg. 5, 116.

della Pressa - famiglia nobile fiorentina. Par.

16, 100.

Priamo - re di Troia. ucciso. In. 30, 15.

Principi celesti o Principati - primo coro d'angeli della terza gerarchia, i quali, secondo Dante, muovono il cielo di Venere. Par. 8, 34. 28, 125.

Prisciano - gramatico eccellentissimo. fu di Cesarea di Cappadocia, e scrisse molti libri della sua professione, i quali ancora si leggono. Vogliono alcuni spositori, che Dante il prendesse per ogni gramatico. In. 15, 109.

Proenza o Provenza - provincia marittima della Francia; di cui fu conte Carlo I. re di Puglia. Pg. 7, 126. posta a sinistra del regno di Francia, riguardando verso occiden-

te. Par. 8, 58.

Progne - moglie di Tereo re di Tracia; che per vendicar la sorella Filomena da lui violata, diede a mangiare al marito il suo figliuolo Iti: e fu poi convertita in rondine; altri dicono in rosignuolo. accennata. Pg. 17, 19. v. Ovidio nel 6. delle Trasformazioni.

Proserpina - figliuola di Giove e di Cerere; rapita per isposa da Plutone, mentre coglieva fiori ne' prati d' Enna in Sicilia. In. 9, 44. dove si dice la regina dell' etcrno pianto. Pg. 28, 50. è la stessa che la Luna. In.

Terret, lustrat, agit, Proserpina, Luna, Diana,

Ima, superna, feras, sceptro, fulgore, sagitta.

Provenzale dote - cioè, la Provenza, aggiunta al reguo di Francia da Luigi il Santo, e da Carlo suo fratello, discendenti da Ugo Ciapetta; i quali ebbero per mogli due figliuole di Berlinghieri di Tolosa, signor di Provenza. Pg. 20, 61.

Provenzali - uomini di Provenza. Par. 6, 130.

Provenzan Salvani - prima cittadino, e poi tiranno di Siena; il quale sulla piazzà di quella città, fattosi recare un tappeto, si mise a scongiurare i suoi cittadini, che l'aiutassero a trar di prigione un suo carissimo amico il quale Carlo II. re di Puglia avea fatto incarcerare, e minacciava ancora di far decapitare se non eran tosto trovati e pagati per lui diecimila fiorini d'oro. La qual somma trovata per diligenza di Provenzano, l'amico ricuperò la libertà. Pg. 11, 121, 133, e segg.

Puccio Sciancato - ladro famoso a' tempi di

Dante. In. 25, 148.

Puglia - provincia d' Italia, oggi nel regno di Napoli. Pg. 7, 126. Dante la chiama fortunata, cioè pingue e feconda. In. 28, 8. signoreggiata a' tempi del Poeta dal re Carlo Senzaterra, signor di Provenza. accennata. Pg. 5, 69. circonscritta insieme con altri paesi da Dante. Par. 8, 61. v. Romani.

DELLE STORIE E FAVOLE. Pugliesi - abbandouano il re Manfredi. In.

28, 17.

Putifare - ministro del re Faraone. la moglie di costui vien chiamata da Dante, la falsa che accusò Giuseppo. In. 30, 97. v. Giuseppo.

uarnaro o Carnaro - golfo di Schiavonía, presso il quale sono campagne piene di sepolture. In. 9, 113.

Quintio Cincinnato - dittatore de' Romani, uomo di gran virtù e moderazione. così nominato dalla chioma rabbussata. Par. 6,

46.

Quirino - altrimenti Romulo, fondatore di Roma; generato da padre incerto, ma, per lo suo valore, attribuito al dio Marte. Par. 8, 131.

Kaab - meretrice di Gerico, la quale per aver salvate in sua casa alcune spie di Giosuè capitano del Popolo eletto, fu da lui preservata ed accolta nel sacco di quella città: Rabano - inglese, fratello del venerabile Beda;

uomo dotto. Par. 12, 13q.

Rachele - figliuola di Laban; bellissima giovane, moglie del patriarca Giacobbe. intesa per la contemplazione. In. 2, 102. 4, 60. Pg. 27, 104. Par. 32, 8.

Rassaello Arcangelo - guarisce il vecchio Tobbia dalla cecità col fele d'un pesce. Par. 4.

48.

Ramondo Berlinghieri - conte di Provenza, Par. 6, 134. v. Romeo.

Rascia - parte della Schiavonia o Dalmazia: Par. 19, 140. il suo re a' tempi di Dante falsificò i ducati veneziani. ivi.

Ravenna - nobilissima città di Romagna, tra Ferrara e Rimini; vicina al mare. In. 27. 40. Par. 6, 61. descritta. In. 5, 97. circonscritta. Par. 21, 123. v. Traversari e Anastagi.

Ravignani - famiglia antichissima e nobile di Firenze, onde discesero i conti Guidi. Par.

16, 97. v. Bellincion Berti.

Rea - chiamata anche Berecintia, Cibele, Opi, Terra, e la gran Madre; fu figliuola di Celo e di Vesta. Data in moglie a Saturno, gli partori Giove, Giunone, Nettunno e Plutone: e perchè il marito divorava i figliuoli che di lei nascevano, fece nutrir Giove segretamente nel monte Ida; e per supprimere i vagiti, faceva fare grandi strepiti, e hatter cembali. A costei attribuiscono le favole la corona delle torri, e il carro tirato da' leoni:

DELLE STORIE E FAVOLE. Le danno ancora i sacerdoti castrati, detti Cureti, Galli e Coribanti. In. 14, 100. Rebecca - moglie del patriarca Isacco. Par. 32. 10. Reno - gran fiume d' Alemagna. Par. 6, 58. Reno - fiume che corre presso Bologna, dalla parte occidentale, verso la Lombardia; detto il picciolo, a differenza del grande d'Alemagna. In. 18, 61. Pg. 14, 92. Rialto - contrada di Venezia; e prendesi perla stessa Venezia. Par. 9, 26. Riccardo - fratello di Ugo da s. Vittore; dottor della Chiesa. Par. 10, 131. Ricciardo da Cammino - signor di Trevigi; uomo superbo, a' tempi di Dante, accennato. Par. 9, 50. Ridolfo - figliuolo di Carlo Martello. Par. 8, 72. Ridolfo d'Austria - imperadore, primo di questo nome. Costui non si prese molto pensiero delle cose d' Italia. Pg. 7, 94. Rife montagne o Rifée - sono poste sotto il settentrione; e sono altissime, e piene sempre di neve congelata. Pg. 26, 43. Rifeo troiano - uno de' compagni d' Enea; amantissimo della giustizia; il quale finge Dante essersi salvato per aver creduto in Cristo venturo. Par. 20, 68, 105, 118. Rigogliosi - famiglia nobile di Forll. Pg. 24, 31. v. m. Marchese . Rimini - città di Romagna; tiranneggiata da' Malatesti. accennata. In. 28, 86. Rinier da Calboli - uomo di gran valore. Pg. 14, 88. Ind. del Volpi. 3 ı

}.

li

u-

14

Rinier da Corneto - famoso assassino di strada a' tempi di Dante, che infestò co' suoi ladronecci la spiaggia marittima di Roma. In. 12, 137.

Rinier Pazzo - cioè, della famiglia de' Pazzi; grande assassino di strada a' tempi di Dan-

te. In. 12, 137.

Rinoardo-fortissimo combattitore contra gl'Infedeli, e parente del conte Guiglielmo d'Oringa. Par. 18, 46.

Roberto - re di Francia, figliuolo di Ugo Cia-

petta. Pg. 20, 59.

Roberto - re di Puglia, fratello di Carlo Martello; uomo dedito all' avarizia. Par. 8, 76.

Roberto Guiscardo - fu di Normandía. Vinse la Sicilia, e tolse la Puglia a' Saraceni. Fu padre di Ruggieri che tenne Sicilia; e di lui nacque Gostanza, madre di Federigo II. im-

peradore. Par. 18, 48.

Roboan o Roboanio - re d' Israele, dopo Salomone suo padre. Costui fu molto superbo, e di costumi tirannici; e dopo d' aver fatto lapidare un suo uficiale, temendo che a sè non avvenisse il medesimo, se ne fuggi sopra un carro. Pg. 12, 46.

Rodano - grosso fiume della Francia, che misto con Sorga lava la Provenza, e si scarica nel mar Tirreno. In. 9, 112. Par. 6, 60.

8, 59.

Rodopea - Par. 9, 100. v. Filli.

Roma - città capo del mondo. In. 1, 71. 2, 20. 14, 105. 31, 59. Pg. 6, 112. 16, 106, 127. 21, 89. 29, 115. Par. 9, 140. 15, 126. 16, 10. disesa da Scipione. Par. 27, 62. Roma - la chiesa romana intesa da Dante per la bella donna. In. 19, 57. intesa per il luogo Là dove Cristo tutto di si merca. Par. 17. 51. alludesi alle simonie.

Roma - quel da Roma. cioè, colui che abita in Roma. Pg. 18, 80.

Romagna - nobilissima provincia d' Italia. In. 27, 37. 33, 154. Pg. 5, 69. 15, 44. circouscritta e biasimata. Pg. 14, 92.

Romagnuoli - popoli di Romagna. In. 27, 28. Pg. 14, 99.

Romane antiche - bevevano acqua. Pg. 22, 145.

Romani - In. 18, 28. Par. 19, 102. discesi da' Troiani. In. 26, 60. disfatti dall' esercito d' Annibale presso a Canne castello di Puglia, dove le anella d' oro tratte dalle dita de' nobili uccisi arrivarono ad empiere tre misure e mezzo di quelle che gli antichi Latini chiamavano modius; come scrive T. Livio nel 23. libro delle sue Storie. In. 28,

Romani che rimasero in Firenze - In. 15,

Romani imperadori che perseguitarono la santa chiesa - intesi dal Poeta per l'aquila. Pg. 32, 112.

Romani regi - sette furono innanzi la repub-

blica; i nomi de' quali sono: Romulo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, e Tarquinio Superbo. Par. 6, 41.

Romano - castello posto nella Marca Trivigiana, tra la Brenta e la Piave. circonscritto. Par. 9, 28. Di tal castello usch la famiglia di Azzolino, tiranno di Padova.

Romano pastore - il pontefice. Pg. 19, 107. Roman prince - per lo 'mperadore di Roma.

Pg. 10, 74.

Roma onde Cristo è romano, chiama Dante il Paradiso de' beati. Pg. 32, 102.

Romena - Inogo vicino a' colli del Casentino.

In. 30, 73.

Romeo - fu un pellegrino, nomo di picciola nazione, che tornando dal viaggio di s. Giacomo di Galizia, capitò in Provenza, ed acconciossi in casa del conte Berlinghieri, dal quale ebbe il maneggio e il governo dell'entrate sue; e si bene e fedelmente le seppe augumentare, che fu cagione che quattro figliuole del conte si maritassero a quattro re: uno di Francia, chiamato Luigi, che fu poi santo; l' altro, Carlo I. d' Angiò re di Puglia, e fratello d' esso Luigi; il terzo, Arrigo re d' Inghilterra; il quarto, un fratello del detto, che fu re de' Romani. Ma il conte, ingratissimo, lasciatosi vincere alle istanze de' suoi baroni i quali per invidia perseguitavano Romeo, dimandolli conto dell'amministrazione: il quale puntualmente Romeo gli diede, facendogli vedere l'entrate raddoppiate; e non volendo più servire

DELLE STORIE È FAVOLE. 485 al conte, partissi povero e vecchio; e da indi in poi sostentò sua vita mendicando. Par. 6, 128, 135.

s. Romoaldo - fondatore de' monaci Camaldo-

lesi. Par. 22, 49.

Romulo - Par. 8, 131. v. Quirino.

Roncisvalle - famosa badía di Navarra; presso la quale Carlo Magno, per tradimento ordito da Gano da Pontieri, fu rotto dall' esercito di Marsilio re di Spagna, e tutti i suoi paladini messi a fil di spada. In. 31, 17.

Rosso mare - tratto dell' Oceano, vicino alle coste della Persia e dell' Indie. In. 24, 90.

Rubaconte - nome di ponte in Firenze, che traversa l'Arno; detto così da m. Rubaconte da Mandello, cavalier milanese, podesta di quella città l'anno 1200. Pg. 12, 102.

Ruberto Guiscardo - fratello di Ricciardo duca di Normandía. l'anno del Signore 1070, diede una gran rotta a' Pugliesi. In. 28, 14. v. Roberto.

Rubicante - nome di demonio. In. 21, 123,

22, 40.

Rubicone - siume tra Ravenna e Rimini; termine anticamente della Gallia Cisalpina, passato da Giulio Cesare senza deporre il comando dell'armi, contra i severi divieti della Repubblica. Par. 6, 62.

Ruggieri degli Ubaldini - arcivescovo di Pisa.

In. 33, 14. v. Ugolino.

Ruina che percosse l' Adice nel fianco, chiama Dante una caduta d' una gran parte di Monte Barco, posto tra Trevigi e Trento; la qual caduta fece discostare il fiumo Adice buono spazio da piedi del monte, dove pri-

ma scorreva. In. 12, 4.

Rusticucci, Iacopo - onorato e ricco cavalier fiorentino, ma sfortunato nella moglie che su donna molto ritrosa, e di spiacevoli costumi: sicchè non potendo egli vivere con lei, si ridusse a viver solo; e venne così a cadere in brutti vizi. In. 6, 80. 16, 44.

Ruth - bisava del re Davide. Par. 32, 10.

## S

Sabello o Sabellio - eresiarca, il quale confondeva le tre ipostasi nella Santissima Tri-

nità. Par. 13, 127.

Sabello - soldato nell' esercito di Catone in Affrica. Costui, se crediamo a Lucano nel 9. della Farsaglia, fu morso in una gamba da una serpe di si maligna qualità, che gli consumò il corpo tutto. In. 25, 95.

Sabine - femmine rapite da' soldati romani, per comando di Romulo. la storia è notissi-

ma. Par. 6, 40.

Sacchetti - famiglia nobile sierentina. Par. 16,

104.

Sasira - donna gerosolimitana, moglie di Anania, a' tempi degli appostoli. Costoro vendettero le loro sostanze, per vivere in comune cogli altri primi Cristiani: ma portando solo una parte del prezzo ricavato a s. Pietro, fingendo che fosse tutto; ed essendo perciò ripresi da lui, caddero subito in terra morti per divino miracolo. Pg. 20, 112.

Saladino - fu questi soldano di Babillonia; guerreggiò con Guido re di Gerusalemme, vinselo in battaglia, il fece prigione, e spogliollo del regno. fu signor potente, valoroso, e di gran fama. In. 4, 129.

Salimbeni, Niccolò - In. 29, 127. v. Niccolò. Salmista - cioè, il re Davide che compose il libro de' Salmi. Pg. 10, 65. v. Davide.

Salomone - figliuolo di Davide; successore del padre nel regno d' Israele; ricchissimo e sapientissimo. Par. 10, 112. chiede a Dio la sapienza per ben governare i suoi popoli; e gli vien data in grande abbondanza. Par. 13, 91, e segg. solve un dubbio a Beatrice. Par. 14, 35. accennato. Par. 13, 48.

Salterello, Lapo - v. Lapo.

Salvani, Provenzano - Pg. 11, 121. v. Provenzan.

Sammaritana - donna di Sammaria, città della Palestina; alla quale nostro Signore dimandò dell'acqua da bere, e disse sè avere un'acqua viva, di cui chi bee una sola volta, non à più sete in eterno; come leggesi nel Vangelo di s. Giovanni, al capo 4-Pg. 21, 3.

Samuello Profeta - di cui sono da leggersi nella scrittura sacra i libri de' Re. Par. 4, 29.

Sanesi - cittadini di Siena. In. 29, 134. rotti presso a Colle. Pg. 13, 118. tassati di vanità. In. 29, 122. Pg. 13, 151.

San Leo - terra posta nella sommità di Montefeltro. Pg. 4, 25. San Miniato - chiesa di s. Miniato, fuori di Firenze; posta sul colle, da quella parte che il ponte Rubaconte traversa l'Arno. accennata. Pg. 12, 101.

della Sannella - famiglia nobile fiorentina.

Par. 16, 92.

Santafiore - I conti di Santafiore sono in Maremma tra 'l contado di Pisa e di Siena.

Pg. 6, 111. 11, 58, 67.

da Sant' Andrea, Iacopo - Costui fu gentiluomo padovano, di nobilissima famiglia, e molto ricco; ma prodigo oltre misura, e scialacquatore del suo. In. 13, 133.

Santerno - fiume che bagna Imola. In. 27, 49. Santo Volto - cioè, immagine della faccia di nostro Signore, in gran venerazione appres-

so i Lucchesi. In. 21, 48.

Sapía - gentildonna sanese, che bandita dalla sua patria, viveva in Colle. Costei portava una somma invidia a' prosperi avvenimenti dello stato sanese; ed essendo rotti una volta i suoi cittadini non lontano da Colle, n' ebbe sì fatta letizia, che alzando gli occhi al cielo, disse: Fammi ora, Iddio, il peggio che puoi; ch' io viverò e morirò contenta. Pg. 13, 109.

Saracine donne - Pg. 23, 103.

Saracini - gente barbara, soggetta al soldano di Babillonia; che ne' tempi passati fece mille danni alla Cristianità. In. 27, 87.

Sardanapalo - ultimo re degli Assirj; uomo di sfrenata libidine. ed è tolto per ogni uomo di laidi e vituperosi costumi. Par. 15, 107.

- 48a Sardi - popoli di Sardigna. In. 26, 104. Pg. 18, 81,
- Sardigna isola vicina all' Italia, nel mar Tirreno; d'aria mal sana, in particolare l'agosto. In. 22, 89. 29, 48. Pg. 23, 94.
- Sarra moglie del patriarca Abramo. Par. 32, Ip.
- Sassol Mascheroni fiorentino, uccisore d'un suo zio. In. 32, 65.
- Satan demonio principale; che in lingua ebrea significa avversario. In. 7, 1.
- Saturno pianeta, settimo in ordine, e il più lontano dalla terra, e, secondo l'opinion degli autichi, freddo e secco. Pg. 19, 3. Par. 21, 13, e segg. accennato. Par. 22, 146.
- Saturno re di Creta, sigliuolo di Celo, e padre di Giove; a cui tolse il figliuolo il reguo. Sotto costui finsero i poeti, che vivessero gli uomini con somma innocenza, e corressero gli anni dell' oro. In. 14, 96. Par. 21, 26.
- Savena fiume lontano da Bologna circa due miglia, dalla parte orientale. In. 18, 61.
- Savio fiume che bagna Cesena. In. 27, 52. Saule - re primo d' Israele; uomo superbo, e
- disubbidiente a Dio. Costui essendo rotto da' Filistei sul monte Gelboe, e temendo di capitar vivo in mano de' nemici, diedesi la morte da sè stesso. Pg. 12, 40.
- della Scala, Alberto v. Alberto.
- della Scala, Bartolommeo (secondo alcuni altri, Alboino) - signor di Verona; gran henefattore del nostro Poeta in tempo ch' egli era sbandito di Firenze, chiamato da lui,

il gran Lombardo. Par. 17, 71. L' insegna de' signori della Scala fu la scala d' oro in campo rosso; e di sopra, l'aquila nera. Par. 17, 72.

della Scala, Cane il grande - signor di Vero-

na. s' accenna. Par. 17, 76. v. Cane.

Scarmiglione - nome di demonio. In. 21, 105. Schiavo - di Schiavonía, provincia d' Europa, che Illirico anticamente fu detta. Venti Schiavi, chiama Dante i settentrionali che, rispetto all' Italia, vengono di Schiavonía. Pg. 30, 87.

Schicchi, Gianni - In. 30, 32. v. Gianni Schic-

chi.

1

Schiro o Sciro - isola dell' Arcipelago, dove regnò anticamente il re Licomede. Pg. 9, 37.

Scipione o Scipio, il maggiore - valorosissimo capitano romano; detto l' Affricano, perchè ruppe, ancor giovanetto, e disfece Annibale gran capitano de' Cartaginesi, popoli dell' Affrica. In. 31, 116. Pg. 29, 116. Par. 6, 53. 27, 61.

Scirocco - nome di vento meridionale, che an-

che Austro si chiama. Pg. 28, 21.

Scoringiani - famiglia nobile di Pisa. v. Marzucco.

Scorpio o Scorpione - uno de' dodici segni dello zodiaco. Pg. 25, 3. accennato. Pg. 18, 79. circonscritto. Pg. 9, 5.

Scotto, Michele - In. 20, 116. v. Michele.

Scotto - per lo re di Scozia, provincia settentrionale della Gran Bretagna. Par. 19, 122.

Scrovigni - famiglia nobile di Padova. accen-

po dianco, arme di tai casato. in. 17, 04. Semele - figliuoia di Cadmo fondatore di Tebe, e d' Armonia sua moglie. Costei fu bellissima giovane, e piacque in maniera a Giove, ch' egli scendeva spesso dal Cielo per giacersi con lei. Onde Giunone, ciò risapendo, sommamente adegnata, la venne a trovaro in forma di una vecchia. e consiglialla a pregar l'amante, e ad obbligarlo con giuramento, ch' egli venisse a lei con tutta la sua maestà. Accettò il consiglio la giovane; ed ottenuto quanto avea dimandato, rimase incenerità dalle folgori colle quali era venuto Giove a trevarla. Ma egli cavando Bacco dal ventre dell' infelice donna, di cui essa era gravida, il ripose e cucì dentro d' una sua coscia, finchè arrivasse il tempo maturo del parto. In. 30, 2. Par. 21 , 6,

Semiramis o Semiramide - moglie di Nino re degli Assirj, a cui nello 'mperio successo, dopo averlo fatto morire. Edificò la città di Babillonia sopra l' Eufrate, vinse in guerra molte nazioni, e fu donna oltre ogni crede-

re lussuriosa. In. 5, 58.

Seneca Morale - în spagnuolo, e maestro di Nerone; da lui poscia fatto ammazzare. În. 4, 141.

Senese - Pg. 13, 106. Senesi - Pg. 11, 65.

Senna - in latino Sequana; finme di Francia, che passa per Parigi. Par. 6, 59. 19, 118. Sennaar - campo in oriente, dove i primi uomini vollero fabbricare la torre di Babelle. Pg. 12, 36.

Sennacherib - re superbissimo degli Assiri, ammazzato da due suoi figliuoli in un tempio, mentre faceva orazione agl' idoli. Pg. 12, 53.

Serafi - per Serafini. Par. 28, 99.

Serafini - ordine supremo di tutta l'angelica milizia, e più vicino a Dio. Par. 4, 28. 8, 27. 21, 92. vestonsi di sei ale, secondo la visione del profeta Isaia. Par. 9, 77. circonscritti. Par. 28, 72.

Serchio - fiume vicino a Lucca. In. 21, 49.

Serena o Sirena - Le Sirene furono tre, secondo i poeti; figliuole del fiume Acheloo, e della ninfa Calliope. L' una di loro ebbe nome Partenope, l'altra Ligia, la terza Leucosia; benchè presso diversi scrittori con altri nomi siano chiamate. Dal capo infino alla coscia aveano sembianza di donzelle; e dalle cosce in giù avean figura di galline, e non già di pesci come volgarmente si dice, e come le dipingono i pittori seguendo il comune errore. Abitarono prima ne' contorni di Peloro, promontorio della Sicilia; poi nell' isole Cafarée, vicino a' lidi del mare. L' una di esse cautava eccellentemente, l'altra suonava di flauto, e l'altra di cetera; con dolcezza tale, che allettando i naviganti che di là passavano, gli addormentavano, e fattili cader nel mare, gli divoravano. Pg. 19, 19. Che le Sirene fossero mezze uccelli o galline, e non già pesci; oltre all' autorità delle antiche medaglie che tali ce le rappresentano, sono testimoni Giulio Igino alla favola 125. dove racconta gli errori d' Ulisse; Servio Gramatico sopra il 5. dell' Eneide, al v. 864. Eliano nel lib. 17. cap. 23. della Storia degli Animali; Apollonio Rodio nel 4. dell' Argonautica, v. 892. Ovidio nel 5. delle Trasformazioni, v. 552. Annibal Caro nella lettera 145. del 2. vol. e Giano Broukhusio ollandese ne' suoi Comentari sopra il Panegirico di Messala, scritto da Tibullo, al v. 69. il qual Broukhusio tutti i sopraccennati autori rapporta.

Serse - re della Persia. vien posto dal Poeta per chiunque regni e combatta. Par. 8, 124. v. Xerse.

Sesto - castello sell' Ellesponto, dalla parte d' Europa; uno de' due Dardanelli. Pg. 28, 74.

Sesto Tarquinio - figliuolo di Tarquinio Superbo ultimo re de' Romani; che violò Lugrezia moglie di Collatino, donna castissima. In. 12, 135.

Setta - città dell' Affrica, verso occidente. In. 26, 111.

Settentrional sito - Pg. 1, 26.

Sette regi che assediarono Tebe per rimettervi Polinice - furono i seguenti: Adrasto, Polinice, Tideo, Ippomedonte, Ansiarao, Partenopeo e Capaneo. In. 14, 68. v. Stazio nella Tebaide.

Sfinge - mostruoso animale, venuto d' Etiopia a Tebe dove proponeva a' viandanti un enigna oscuro, e coloro che nol sapevano sciorre, uccideva; ma a chi sciolto l' avesse, prometteva per premio Giocasta e il regno di Tehe. Edipo solamente seppe interpetrarlo; e perciò sposò Giocasta sua madre, non conoscendola; e fu fatto re di Tebe. La Sfinge, dolendosi d'essere stata vinta in sottigliezza d'ingegno, precipitossi da un'altissima rupe. Pg. 33, 47.

Sibilia o Siviglia - nobile città nell' ultime parti della Spagna; vicina allo Stretto. In.

20, 126. 26, 110.

Sibilla Cumea - dava le risposte a coloro che la consultavano, scritte nelle foglie le quali poi il più delle volte erano dissipate dal vento. Par. 33, 66. v. Virgilio nel 6. dell' Eneide.

Sicheo - sacerdote d' Ercolo in Tiro; marito di Didone. In. 5, 62. Par. 9, 98. v. Didone.

Sicilia - chiamata dal Poeta, l'isola del fuoco; per lo monte Etna. Par. 19, 131.

Siciliano vespro - Par. 8, 75. v. Franzesi.

Siena - città nobilissima di Toscana. In. 29, 109. Pg. 5, 134. 11, 111, 123, 134.

Siestri - terra della riviera di Genova. Pg.

Sifanti - famiglia nobile fiorentina. Par. 16, 104.

Sigieri - professore di logica nello studio di - Parigi. invidiato perchè diceva la verità. Par. 10, 136.

da Signa - v. Bonifazio da Signa.

Sile - siume di Trevigi. Par. 9, 49.

Silvestro - uno de' primi frati e compagni di s. Francesco d' Assisi. Par. 11, 83. s. Silvestro Papa - Par. 20, 57. guarisce Costantino dalla lebbra. In. 27, 94. chiamato da Dante, il primo ricco patre. In. 19, 117. v. Costantino.

Silvio - figliuolo d' Enea e di Lavinia; da cui discesero i re d' Alba, e finalmente Romulo e Remo. In. 2, 13.

Simifonti - castello in Toscana, disfatto da' Fiorentini l'anno 1202. Par. 16, 62.

Simoenta - siume che scorreva presso Troia, nato nel monte Ida. Par. 6, 67.

Simonide - nato in Cea, isola del mare Egeo; uno de' nove lirici greci famosi. Pg. 22, 107.

Simon Mago - Costui, come leggesi negli Atti Appostolici, offerse danari a s. Pietro per comprar da lui la potestà di conferire la grazia dello Spirito Santo; e perciò dall' appostolo fu maledetto. e quindi il patteggiare e contrattare che si fa delle cose sacre, chiamasi simonia. In. 19, 1. Par. 30, 147.

Sinigaglia - città tra Ancona e Fano, nel lito del mare Adriatico; che a' tempi di Dante

andava dichinando. Par. 16, 75.

Sinone - greco, il quale co' suoi artifizi ingannevoli persuase i Troiani a ricever dentro le mura della città il gran cavallo di legno, in cui stavano nascosti i principi dell' esercito. In. 30, 98. v. Virgilio nel 2. dell' Eneide.

Sion - monte della Giudea, sopra il quale era posta la rocca di Gerusalemme; e si prende alle volte per la stessa città. Pg. 4, 68.

Sirati - monte de' Falisci, detto da' Latini

Soracte, oggi Monte di s. Silvestro; melle grotte del quale abitava s. Silvestro Papa. In. 27, 95.

Sirene - Pg. 31, 45. Par. 12, 8. v. Serena.

Siringa - Ninfa hellissima d' Arcadia, amata dal dio Pan. Fuggendo costel l'amante, e sentendosi sopraggiugnere, invocò gli Dii, e fu da loro trasmutata in canna palustre, della quale fabbricò poi Pan la sua sampogna. Pg. 32, 65.

Sismondi - nobilissima famiglia pisana. In.

33, 32.

Sisto I. - sommo pontefice. morì martire. Par. 27, 44.

Sizj - famiglia nobile fiorentina. Par. 16, 103. Boave - casa di Soave, della quale fu Federigo Barbarossa e suoi discendenti. Par. 3,

119.

Socrate - ateniese, maestro di Platone; giudicato dall' Oracolo il più sapiente tra gli uomini; che falsamente accusato d' enormi delitti; fu condannato a bere la cicuta. In. 4, 134.

Soddoma - una delle cinque città infami di Palestina, incenerite dal fuoco celeste; dove senza alcuna vergogna s' esercitava il vizio carnale contra natura. In. 11, 50. Pg. 26, 40, 79.

Soldanieri - famiglia nobile fiorentina. Par.

16, 93.

del Soldanieri, Gianni - fu in Firenze di non poca autorità, e di parte Ghibellina; e trattandosi di torre il governo della città a' Guelfi, egli accostatosi al contrario partito, ingannò e tradi la sua, e fecesi capo dell' altra. In. 32, 121.

Soldano - titolo di gran principe che signoreggiava in Babillonia. In. 5, 60. ma sono da vedersi gli spositori sopra questo passo. In. 27, 90. Alla presenza del soldano, s. Francesco d' Assisi predica la fede di Cristo, ma con poco frutto. Par. 11, 101.

Sole - Porta Sole, una delle porte di Perugia, che guarda verso il monte. Par. 11, 47.

Solone - legislatore degli Ateniesi, uno de' sette Savi della Grecia. ed è posto dal Poeta per chiunque giudica, e forma leggi. Par. 8,-124.

Sordello - mantovano. Costui fu studioso uomo, e buon rimatore per que' tempi. Compose un libro intitolato Tesoro de' Tesori, ove tratta degli uomini che in alcun tempo furono eccellenti in dottrina o in consiglio. Pg. 6, 74, e segg. 7, 3, 52, 86. 8, 38, 43, 62, 94. 9, 58.

Sorga - fiume di Provenza. si mesce col Ro-

dano. Par. 8, 59.

Spagna - nobilissimo regno d' Europa, verso l'occidente; anticamente provincia de' Romani, soggiogata da Giulio Cesare. In. 26, 103. Pg. 18, 102. Par. 6, 64. 12, 46. 19, 125. v. Alfonso.

Stazio, Papinio - illustre poeta latino, tolosano di patria, secondo Dante; ma secondo altri scrittori, napolitano. Visse a' tempi di
Domiziano imperadore, appresso il quale fu
in grande stima ed onore. Abbiamo del suo
cinque libri delle Selve, dodici della TebaiInd. del Volpi.
32

de, e due dell' Achilleide. Il suo stile è gonfio, e molto ardito. Finge Dante, contra la
verità dell' istoria, che costui, leggendo la
4. egloga di Virgilio, si sentisse mosso a farsi Cristiano, ed eseguisse questo suo pensiero, benchè occultamente per timor de' tiranni che la Chiesa perseguitavano. Pg. 21,
10, e segg. 22, 64, e segg. 24, 119. 25, 29,
32. 32, 29. 33, 134.

s. Stefano - suo martirio. Pg. 15, 107, e segg. Stige - palude infernale, per cui giuravano gli

Dii. In. 7, 106. 9, 81. 14, 116. v. le favole. lo Stricca – giovane sanese ricchissimo, ma scialacquatore fuor di misura. Furono in Siena a' tempi di Dante alcuni giovani facoltosi, i quali misero insieme ben dugentomila fiorini d'oro, e si diedero a spendere, e a metter tavola; sicchè in meno di venti mesi li consumarono tutti, e restarono poveri: tra' quali era questo Stricca, e Niccolò Salimbeni. In. 29, 125.

Strofade o Strofadi - due isolette del mare lonio, dove abitavano le Arpie, confinatevi da Calai e da Zete figliuoli di Borea, che le aveano scacciate dalle mense di Fineo re di Paflagonia. In. 13, 11. v. Arpie, e Virgilio

nel 3. dell' Eneida.

Tabernicch - monte altissimo di Schiavonia. In. 32, 28.

Taddeo - medico fiorentino eccellente. Par. 12, 83. Altri vogliono che fosse un valente

giurisconsulto.

i

Ļ

ſ

t

Tagliacozzo - luogo di Puglia, dove Alardo franzese, capitano del re Carlo d' Angiò, nomo di gran consiglio, vinse Curradino nipote del re Manfredi, senza trurre spada. In. 28, 17.

Tagliamento - fiume che separa la Marca Tri-

vigiana dal Friuli. Par 9, 44.

Taida - personaggio comico di meretrice, presso Terenzio nell' Eunuco. In. 18, 133.

Talamone - porto de' Sanesi, col mezzo del quale speravano di farsi grandi e possenti in mare. Pg. 13, 152.

Tale o Talete Milesio - uno de' sette Savj del-

la Grecia . In. 4, 137.

Tamigi - fiume che scorre per mezzo Londra,

metropoli d' Inghilterra. In. 12, 120.

Tamiri o Tomiri - regina di Scitia, la quale avendo preso in battaglia Ciro re di Persia, da cui le era stato ucciso un figlinolo unico, il fece decupitare, e porre la sua testa in un otre pieno di saugue, dicendo: Saciati di quel sangue, del quale avesti sempre così gran sete. Pg. 12, 56.

Tanai o Tana - fiume settentrionale, che mette nella Palude Meotide; ultimo termine tra l'Asia e l'Europa, perchè sopra di esso i termini di queste due parti del mondo sono confusi. In. 32, 27.

Tarlati - potentissimi cittadini d' Arezzo. Pg.

6, 15. v. Cione.

Tarpea - per lo Campidoglio che anche Rupe Tarpea si chiamava, dove nel tempio di Giove Capitolino si custodivano i pubblici tesori. Pg. 9, 137.

Tarquino o Tarquinio Superbo - ultimo re di Roma, cacciato in esilio da M. Bruto. In.

4, 127.

Tartari - popoli ferocissimi dell' Asia e dell' Europa, verso il settentrione. In. 17,

Taumante - padre della dea Iride, secondo le

favole. Pg. 21, 50.

Tauro - segno dello zodiaco, che precede i Gemini. Pg. 25, 3. Par. 22, 111.

Tebaide - poema di Stazio, che tratta della

guerra tebana. Pg. 21, 92.

Tebaldo - re di Navarra. In. 22, 52.

Tebani - cittadini di Tebe. In. 20, 32. Pg. 18, 93. v. Tebe.

Tebano sangue - la razza de' Tebani, perse-

guitati dalla dea Giunone. In. 30, 2.

Tebe - famosa metropoli della Beozia; fabbricata da Cadmo figliuolo d'Agenore re di Tiro. In. 14, 69. 25, 15. 32, 11. Pg. 22, 89. v. Sette regi, Capaneo. chiamata da Dante, la città di Bacco; perchè quel Dio in essa nacque. In. 20, 59. Furie di Tebe.

DELLE STORIE È FAVOLE. 501 cioè, quelle che stimolarono e fecero impazzire Atamante. In. 30, 22. v. Atamante.

Tebe - guerra tebana, materia del poema di

Stazio, detto Tebaide. Pg. 21, 92.

Tebe - Chiama Dante novella Tebe la città di Pisa, per le molte scelleratezze commesse da' suoi cittadini, simili a quelle che raccontano i poeti dell' antica. In. 33, 89.

Tedesche ripe - che fanno sponda al Danubio.

Par. 8, 66.

T'edeschi - popoli della Germania. In. 17, 21. Tedesco - uomo di Alemagna. Pg. 6, 97.

il Tegghiaio, o Tegghiaio Aldobrandi - In. 6,

79. 16, 41. v. Aldobrandi.

Temi - Dea presidente del giusto e dell'onesto, la quale dava ancora gli oracoli, ma oscuri molto ed inviluppati. Pg. 33, 47. v. Ovidio nel 1. delle Metamorfosi.

Terenzio - poeta latino celebratissimo, nativo di Cartagine città dell' Affrica, ma da fanciullo passato in Roma ove scrisse comme-

die eccellentemente. Pg. 22, 97.

Terra - Dea. supplica Giove a voler provvedere al mondo che ardeva quando Fetonte volle reggere il carro del Sole suo padre, e uscì poi di cammino. Pg. 29, 119.

Terra Santa - usurpata da' Turchi a' Cristia-

ui. Par. 15, 144.

Teseo - figliuolo d' Egeo re d' Atene, e d' Etra sua moglie. Questi per le molte e grandi prodezze operate s' annovera tra i molti Ercoli dell' autichità. Discese all' Inferno insieme con Piritoo suo carissimo amico, per rapirue Proserpiua. In. 9, 54. v. le favole.

Chiemato de Dante, il *duca a Alene* . In, 12, 17. domator de' Centauri. Pg. 24, 123, Terifone - una delle Furie infernali. Im. g.

Tesoro - libro di ser Branetto Latini. In. 15.

119. v. Brunetto.

Teti - Dea del mare, madre d' Achille. Pg.

9, 37. 22, 113.

Tevere - fiume trionfale, che bagna la città di Roma, esce dall' Apenuino, e si scerica nel Tirreno. In. 27, 30. Pg. 2, 101. Par. 11, 106.

Thomas d' Aquino - v. Tommaso.

Tiberio - terzo cesare romano. Par. 6, 86. sotto costui fu crocifisso nostro Signor Gesà Crista.

Tideo - figlinolo d' Enco re di Calidonia, e padre di Diomede; il quale con altri sei principi andò all' assedio di Tebe per rimettervi Polinice: a quivi dopo molte azioni segnalatissime fu neciso in battaglia da un certo Menulippo tebano; ma avendolo anch' egli mortalmente ferito, ed essendo quegli morto prima di lui, fecesi portar la testa, e per gran disdegno și mise a roderla. In. 52, 130. v. Papinio Stazio in fine dell' 8. libro della sua Tebaido.

Tifo o Tifeo - uno de' Giganti che mossero guerra agli Dei. In. 31, 124. Pu costui cogli altri fulminato, e subbissato sotto l' isola di Sicilia: e perciò finsero i poeti, che il fummo e le fiamme ch' escono di Mongibello, fossero prodotte da' sospiri di esso. Par.

B, 70,

DELLE STORIE E FAVOLE. 503

Tignoso, Federigo - da Rimini. Pg. 14, 106. Tigri - gran Lume dell' Asia. Pg. 33, 112. v. Eufrates.

Timbréo, su detto Apollo da una selva-della Troade, dov' era adorato. Pg. 12, 31.

Timeo di Locri - nomo nobilissimo, filosofo sapientissimo, e istorico eloquentissimo. Intitolò Platone col nome di costui uno de suoi Dialoghi dove tratta dell' università delle cose, e della natura del mondo. Par. 4, 49.

Tiralli - cioè, Tirello, contado di Lamagna.

In. 20, 63.

Tiresia - tebano, indovino a' suoi tempi molto eccellente. Fingono i poeti, che costui, trovati una volta in un bosco due serpenti, maschio e femmina, insieme abbracciati, gli battesse con una verga; e ciò fatto, subitamente d' nomo in donna si cangiasse: ma dopo sette anni, trovati ancora que' due serpenti, e hattutigli nella medesima maniera. la perduta virilità riacquistasse. Dicono ancora, che per avere in una lite scherzevole, insorta tra Giove e Giunone, data sentenza in favor di Giove, fosse dalla Dea sdegnata privato della luce degli occhi. Altri scrivono che andando egli a caccia sul mezzogiorno, arrivasse ad una fonte dove Pallade insieme colla ninfa Cariclo, madre di Tiresia, si lavava; e vedutala ignuda, rimanesse subitamente accecato: ma gli fosse poi dalla Dea questa disgrazia alleggerita col donargli la scienza delle cose avvenire. In. 20, 40. Pg. 22, 113. v. Ovidio nel 3. delle Trasformaziomi; e Callimaco nell' inno ch' egli fa im Lavacra Palladis, stampato in greco e con tre traduzioni latine in fine delle Poesie e Prose pur latine di Gio. Antonio Volpi.

Tishe - Pg. 27, 37. v. Piramo e Tisbe.

Tito - imperadore, figliuolo di Flavio Vespasiano. distrugge e smantella da' fondamenti la città di Gerusalemme. Pg. 21, 82. Par.

6, 92.

Titone - figliuolo di Laomedonte re di Troia, e fratello di Priamo. Fingono le favole, che costni essendo bellissimo giovane, fosse amato e preso per marito dall' Aurora, della quale generò Mennone. Gli ottenne la moglie dagli Dii l'immortalità; ma non sì, che mon divenisse vecchio fastidioso. Finalmente dopo la morte dei figlinolo ucciso in battaglia, fu trasmutato in cicala. Pg. 9, 1.

Tizio - muo de' Giganti che mossero guerra

agli Dei. In. 31, 124.

Toente ed Eumenio - sigliuoli d' Isisse. Pg.

26, 95. v. Isifile.

Tobbia il vecchio - guarisco dalla cecità col fele d'un pesce, mostrato al figlinolo di lui

dall' arcangelo Raffaello. Par. 4, 48.

Tolommen - prigione d' Inferno, ove, secondo il Poeta, sono puniti i traditori di coloro che in essi confidavano. In. 33, 124. detta da Tolommeo re d' Egitto, traditore di Pompeo Magno ch' era a lui ricorso dopo la rotta di Farsaglia; o da Tolommeo principe degli Ebrei, che uccise per tradimento il suocero e due suoi cognati. v. il Landino e il Vellatello.

DELLE STORIE E FAVOLE. 505

Tolommeo, Claudio - astronomo eccellentissimo. In. 4, 142.

Tolommeo - re d' Egitto, uccisore di Pompeo il grande; disfatto da Giulio Cesare. Par. 6, 69. v. l' istoria de Bello Alexandrino, che leggesi dopo i Comentari di Cesare.

Tolosano - di Tolosa, città di Francia. Pg. 21, 89.

Tomma - per Tommaso. Par. 12, 110. e. Tommaso Appostolo - Par. 16, 129.

Tommaso d' Aquino - uomo santissimo e dottissimo, come tutti sanno. Morì alla Badía di Fossa Nuova, mentr' egli andava al concilio generale di Lione; fatto avvelenare, secondo il Poeta nostro, da Carlo II. di Valois re di Puglia, nomo di scellerati costumi, il quale temeva che da Tommaso non fossero scoperte e processate le sue malvage opere. Pg. 20, 69. Par. 10, 99. 12, 110, 144. 13, 32. 14, 6.

Toppo - le giostre del Toppo. cioè, la battaglia seguita tra i Sanesi e gli Aretini alla Pieve del Toppo, contado d'Arezzo; dove i Sanesi furono rotti. In. 13, 121.

Torquato - Tito Manlio Torquato, nobilissimo Romano, il quale fece prima batter con verghe e poi decapitare il suo proprio figliuo-lo, perchè nella guerra de' Latini, contra il suo comando, molto pericolosamente avea combattuto, benchè avesse ottenuta vittoria. Par. 6, 46.

Torso - città di Francia; patria di Martino IV. sommo pontefice. Pg. 24, 23.

della Tosa - famiglia nobile fiorentina. v. Cianghella.

Tosca gente - In. 28, 108.

Toscana - nobilissima provincia d' Italia . In. 24, 122. Pg. 11, 110, 13, 149, 14, 16.

il Toscano - cioè, i Toscani o la Toscana. Par. 9, 90.

Tosca parola - In. 23, 76.

Tosco - Toscano In. 10, 22, 23, 99, 23, 91, 32, 66, Pg. 11, 58, 14, 103, Par. 22, 117.
Tosco parlare - cioè, toscanamente, Pg. 16,

137.

Tosinghi - famiglia nobile fiorentina, detti dal Poeta, quei c' arrossan per lo staio. Par. 16, 105. Uno di questi essendo stato proposto sopra le biade del comune, dicesì aver tratto una doga dello staio, e così, ristretta la misura, aver guadagnato molto; la qual cosa saputasi, egli ne fu punito capitalmente. Non manca però chi scriva, colui che tal delitto commise, essere stato de' Chiaramontesi.

Toeinghi - consorti de' Cortigiani e Visdomi-

ni, Par. 16, 112. v. Visdomini.

Trainno imperadore - ottimo e giustissime principe, secondo i Gentili; figlinolo adottivo, e successore di Nerva nell' imperio. Trionfò de' Daci, e di molte altre nazioni barbare. Fu principe molto clemente, ed ebbe dal senato il soprannome di Ottono. Di lui e delle sue virtù, oltre agli storici romani, è da vedere il Panegirico di Plinio il giovane. Pg. 10,474, 76, e segg. Par. 20, 44, 112. v. s. Gn. "io Magno."

DELLE STORIE E FAVOLE. 507

Trasfigurazione di Gesù Cristo sul monte Taborre - accennata. Pg. 32, 73.

Traversara - famiglia nobilissima di Ravenna.

Pg. 14, 107.

Traversaro, Piero - Pg. 14, 98, v. Pier Traversaro.

Trentino - di Trento. In. 20, 67.

Trento - città posta ne' confini d' Italia, nella contea del Tirollo; presso il fiume Adige. In. 12, 5.

Trespiano - luogo nel contado di Firenze; as-

sai vicino alla città. Par. 16, 54.

Tribaldello de' Manfredi - faentino; il quale una notte aperse una porta della città a m. Giovanni de Apia, franzese, fatto da papa Martino conte di Romagna. In. 32, 122.

Trinacria, fu detta anticamente la Sicilia, da' tre promontorj, Peloro, Pachino e Lilibeo.

Par. 8, 67.

ss. Trinità - accennata. Par. 13, 79. adombra-

ta. 33, 116, e segg.

Tristano - su nipote del re Marco di Cornovaglia, e grande amatore della reina Isotta, moglie di esso re; e per lei sece mille pruove di cavallería, come leggesi ne' romanzi. In. 5, 67.

Trivia - uno de' cognomi della dea Diana. in-

tesa per la luna. Par. 23, 26.

Troia - città metropoli della Frigia Minore, provincia dell' Asia, che anche Troade si chiamava; notissima per le favole de' poeti. In. 1,74.30,98. Pg. 12,61. Di Troia usch prima l'aquila, insegna de' Romani; secondo l'opinione del Poeta nostro. Par. 6,6.

Troiane furie - cioè, quelle che stimolarono Ecuba per la morte di Polidoro. In. 30, 22. v. Ecuba.

Troiani - In. 30, 14. Par. 15, 126. disfanno in Puglia l'esercito di Turno re de' Rutuli. In. 28, 10.

Troiani, a' quali convenne partire dalle isole Strofade, cacciatine dalle Arpie - In. 13, 11. v. Virgilio nel 3. dell' Eneida.

Troiani che accompagnavano Enea in Italia - Molti di loro, aunoiati della fatica del viaggio, elessero di restar in Sicilia con Aceste. Pg. 18, 136. v. Virgilio nel 5. dell' Eneida.

Troni - così si chiama il terzo coro degli angeli della prima gerarchia. Par. 9, 61. 28, 104.

Tronto - fiume d' Italia, che divide la Marca d' Ancona dall' Abruzzo, e si scarica nell' Adriatico. Par. 8, 63.

Tullio Cicerone - uomo eloquentissimo tra' Romani, a tutti noto. In. 4, 141.

Tupino - fiume che corre presso alla città d'Assisi. Par. 11, 43.

Turbia - castello del Genovesato. Pg. 3, 49. Turchi - popoli dell' Asia Minore, oggi detta Natolia. ma prendonsi generalmente per li Maomettani sudditi del gran signore. In. 17, 17. usurpano la Terra Santa a' Cristiani. Par. 15, 143.

Turno - principe de' Rutuli, popoli dell'antica Italia. ucciso da Enea. In. 1, 108. v. il poema di Virgilio.

### V

di Valbona, Lizio - Pg. 14, 97. v. Lizio. Val Camonica - gran valle nel Bresciano. In. 20, 65.

Valdarno - luogo in Toscana. accennato. Pg.

14, 30, 41.

Valdichiana - campagna tra Arezzo, Cortona, Chiusi e Montepulciano, ove corre la Chiana fiume; paese d'aria cattiva, massimamente di state. In. 29, 47.

Valdigrieve - 1uogo sul Fiorentino, donde vennero i Buondelinonti che quivi possedevano. \

terre e castella. Par. 16, 66.

Valdimagra - Magra è un fiume che divide la Toscana dalla Liguria. Chiamasi oggi quel paese, Lunigiana, da Luni città antichissima. Ivi sono l'antiche giurisdizioni de' marchesi Malaspini. Pg. 8, 116.

Vangelisti quattro – intesi per quattro animali

di maravigliosa figura. Pg. 29, 92.

Vanni della Nona - notaio in Pisa, impiccato per la gola, benchè innocente. accenuato.

In. 24, 139. v. Panni Fucci.

Vanni Fucci - pistolese, bastardo di m. Fuccio de' Lazzeri, e ladro famosissimo a' tempi suoi; il quale co' suoi compagni rubò la ricchissima sacrestía del duomo di Pistoia. Costui imputando d' un furto solenna. da sà: notaio, uomo di ottima ch' egli contra ogni gius to. In. 24, 125.

Varo - fiume il quale divi na della Transalpina. P Varro o Varrone - il più

Visse a' tempi di Cicer micissimo. Scrisse infine sono arrivate fino a 22, 98.

Vaticano - uno de' sette al presente la chiesa di zo del papa. Par. 9, 1' Ubaldini - famiglia nol

tente della Toscana. P

degli Ubaldini, Ottaviar stui uomo di gran govitto; ma di costumi ti da uomo di chiesa. P bellina contra i pont Cardinale, per anton Dante tra gli Epicurei ne degli spositori. Ir degli Ubaldini, Ruggiei lino.

Ubaldino dalla Pila, lu renze - persona golo

Ubaldo, beato - uomo litaria, che fu poi ve ora in grandissima v popoli. Par. 11, 44.

Ubbriachi - famiglia cennata da Dante 1

po rosso, arme di tal famiglia. In. 17, 62.

Uberti - famiglia in Firenze d'antichissima nobiltà, capi della fazion Ghibellina. accennati da Dante. In. 23, 108. v. Catalano e Gardingo.

degli Uberti, Mosca - In. 28, 106. v. Mosca. Ubertin Donato o Donati - cavalier fiorentino, il quale avendo presa per moglie una figliuola di m. Bellincione Berti, molto si dolse che il suocero ne desse un' altra ad uno degli Adimari, e così il facesse lor parente. Par. 16, 119.

Ubertino - frate Ubertino. Par. 12, 124. v. Ca-sale.

Uccellatoio - monte lontano da Firenze cinque miglia; donde si veggono i superbi edifici posti dentro e fuori di quella. Par. 15, 110. del Vecchio - famiglia nobile fiorentina. Par.

15, 115.

Veltro - In. 1, 101. Molti spositori vogliono che il Poeta intenda con questa parola, Can Grande della Scala, signor di Verona, principe magnanimo, liberale, e grande amatore degli uomini valorosi; alla cui corte Dante, sbandito dalla sua patria, per alcun tempo si riparò. Non manca però chi dia a questo passo altra spiegazione stranissima.

Venere - Dea delle libidini e degli amori; nata della spuma del mare, secondo le favole. Pg. 25, 132. ferita dal ligliuolo Cupido per inavvertenza, s' innamora d' Adone. Pg. 28, 65. Venere - pianeta, Pg. 1, 10, Par. 8, 2, e sego.

nostre mondo. cioè, l' ombra del corpo terrestre, fatta in figura conica, viene a toccare colla punta del cono detta sfera di Venere, e non passa più avanti. Par. 9, 118.

Vercello o Vercelli - città posta a' confini del Piemonte, dove principia la Lombardia. In.

28, 75.

Verde - fiume non lontano da Ascoli, città della Marca d'Ancona; il quale va a scaricarsi

nel Tronto. Pg. 3, 131. Par. 8, 63.

Verona - città nobilissima di Lombardia; edificata da' Galli Senoni; madre in ogni tempo d' uomini eccellenti. Pg. 18, 118. palio che si corre in essa. In. 15, 122.

Veronese - di Verona. In. 20, 68.

Veronica - il santo sudario, dove impressa rimase l' immagine del Redentore. così detto, quasi vera icon. Par. 31, 104.

Verrucchio - castello nel territorio di Rimini.

In. 27, 46.

Veso, monte - parte dell' Alpi, dove nasce il

Po. In. 16, 95.

Ughi - famiglia nobile fiorentina. Par. 16, 88.
Ugo - Il conte Ugo da Lucimborgo su vicario in Toscana per Ottone imperadore. Fu eccellente nel governare, e molto religioso. Fondò più badie. Fecesi amici Pulci, i Nerli, i conti Gangalandi, i Giandonati, e quelli della Bella, a' quali tutti donò l'arme sue, ch' erano liste rosse e bianche; e altri privilegi. I Pulci solamente ritengono l'arme propria del conte gli altri tutti l'anno variata. Morì il conte del mese di de-

laonde ciascun anno in detto di i monaci di Badia celebrano le sue esequie. Par. 16, 128.

Ugo Ciapetta o Capeto - nomo potentissimo in Parigi a' tempi che s' estinse la seconda razza de' re di Francia, discendenti da Carlo Magno, essendosi l' ultimo di detta stirpe renduto monato. In quell' occasione Ugo col mezzo de' grandi del regno, suoi amici, acquistò la corona per sè e per suoi discendenti, la prosapia de' quali dura tuttavia a' nostri giorni. Pg. 20, 43, 49, e seggi

Ugo da s. Vittore - Questi su di Pavia, e monaco del monistero di s. Vittore; ucua dottissimo nelle sacre lettere, e scrittore di mol-

ti libri. Par. 12, 133.

Ugolin d' Azzo - della nobilissima e potentissima famiglia degli Ubaldini. Pg. 14, 105.

Ugolino de' conti della Gerardesca - nobile pisano, di fazion Guelfa; il quale s' accordò coll' arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini, di fazion Ghibellina, per cacciar Nino giudico di Gallura, Guelfo, figliuolo d' una figliuola di esso conte, ch' era divenuto signor di Pisa; e con tale aiuto cacciatolo, fecesi padrone della città in luogo suo. Ma l'arcivescovo, mosso da invidia, gli concitò contra il popolo, accusandolo che avesse tradita la patria, restituendo a' Fiorentini ed a' Lucchesi alcune loro castella possedute da' Pisani. per la qual cosa il popolo mosso a furore, corse alle case del conte, e presolo con quattro suoi figliuoli, il misero in una torre sulla piazza degli Anziani: poi, passati alquanti Ind. del Volpi. 33

giorni, diedero ordine che non gli fosse più dato mangiare; e gittarono le chiavi della torre in Arno; e quivi insieme co' figliuoli il lasciarono miseramente morir di fame. Per la qual cosa fu quella prigione chiamata la Torre della Fame. In. 33, 13, e segg.

Ugolino de' Fantolini - gentiluomo di Faenza, dotato di molte virtù, ma morto senza successione. Pg. 14, 121.

Uguccione - picciolo figliuolo del conte Ugolino della Gerardesca. In. 33, 89. v. due paragrafi sopra.

Vico degli Strami - contrada in Parigi. Par. 10, 137.

delle Vigne, Piero - In. 13, 58. v. Pier delle Vigne.

Vincenza - città nobile della Marca Trivigiana; posta intra Padova e Verona. Par. 9, 47.

Vincislao - figliuolo di Ottachero re di Boemmia; uomo di pessimi costumi. Pg. 7, 101.

Vinegia - Venezia, una delle principalissime città d' Italia; sede d' una molto potente e ben governata repubblica. Par. 19, 141.

Viniziani - per la serenissima repubblica di Venezia. In. 21, 7.

Virgilio - poeta eccellentissimo, a tutti noto.
Par. 17, 19. circonscritto dal luogo ove nacque. Pg. 18, 82. lodato. Pg. 7, 16. morì a Brindisi, e fu sepolto a Napoli. Pg. 3, 27. finge Dante, essere egli stato sua guida per lo inferno. In. 1, 79. e in altri luoghi senza numero. chiamato da Dante, nostra maggior

Par. 15, 26. a' conforti di Beatrice si muove dal Limbo. Par. 26, 118.

Virtudi - secondo coro d'angeli della seconda gerarchia. Par. 28, 122.

Visconti – già signori di Milano, intesi per la vipera, insegna di tal famiglia. Pg. 8, 80.

Visconti di Pisa - v. *Nino* .

Visdomini - famiglia nobile fiorentina, consorti de' Cortigiani e Tosinghi. I soggetti di queste tre famiglie sono padroni e fondatori del vescovato allora, e poi arcivescovato di Firenze; e però ogni volta che esso vaca, sono economi e dispensatori, e quivi si ragunano a custodia del luogo, e vi mangiano e dormono infino a tanto che il nuovo vescovo entri in possessione. Par. 16, 112.

Vitaliano del Dente - un gentiluomo di Padova, a' que' tempi famoso usuraio. In. 17, 68.

s. Vittore - monistero in Pavía. Par. 12, 133. Ulisse - figliuolo di Laerte; il più astuto de' Greci che andarono all'assedio di Troia. di costui fa un lungo poema Omero. In. 26, 56. v. Deidamía, Palladio. invitato dal canto delle Sirene; ma indarno, perchè turandosi gli orecchi colla cera, e fattosi legare all'albero della nave, passò innanzi senza volerle udire. Pg. 19, 22. v. Serena. annega in mare, come pare che tenga Dante. Par. 27,83. altri però scrivono che fosse ucciso da Telegono suo figliuolo bastardo, ch' egli avea generato di Circe.

Unghería - regno d' Europa, bagnato dal Da-

nubio; malmenato da' suoi re. Par. 8, 65. 19, 142. di essa su re Carlo Martello.

Volto Santo - In. 21, 48. v. Santo Volto.

Urania - una delle Muse, presidente agli studi delle cose celesti. Pg. 29, 41.

Urbano I. - sommo pontelice. morl martire.

Раг. 27, 44.

Urbino - città della Romagna; oggi capo d' una provincia, detta il Ducato d' Urbino. In. 27, 29.

Urbisaglia - città nella Marca d' Ancona, non lungi da Macerata; già ita in ruina a' tempi

di Dante. Par. 16, 73.

Utica - città d'Affrica, dove Catone il minore di propria mano s' uccise. Pg. 1, 74. v. Ca-tone.

Vulcano - Dio del fuoco, secondo le favole. Costui fu figliuolo di Giove e di Giunone; ma essendo nato deforme, la madre il precipitò dal Cielo nell' isola di Lenno; e per la caduta rimase zoppo. Costui è il fabbro degli Dii: fabbricò insieme co' Ciclopi le folgori a Giove per fulminare i Giganti. À le sue fucine in Lenno, e nel monte Etna di Sicilia. Prese per moglie la dea Venere; ma trovatala in adulterio con Marte, con una rete di maraviglioso artifizio gli prese amendue, e mostrolli agli altri Dii. In 14,57.

Xerse o Serse - potentissimo re della Persia, il quale per passare in Grecia con settecentomila soldati, fece un ponte sopra l' Ellesponto, ove finalmente per opera di Temistocle, valoroso capitano ateniese, fu rotto e sconfitto a), che a fatica potè scampare sopra una picciola barchetta. Pg. 28, 71.

### $\mathbf{Z}$

Zanche, Michele - fu siniscalco di Enzo figliuolo naturale di Federigo II. imperadore, al quale il padre diede il giudicato di Logodoro in Sardigna. Ma essendo Enzo morto in carcere a Bologna, Michele tanto s' adoperò colla vedova, che la indusse a prenderlo per marito; e così divenne signore di Logodoro. In. 22, 88. 33, 144.

Zestiro - vento che spira dall' occidente, e conduce la primavera; detto da' Latini, Favo-

nius. Par. 12, 47.

e. Zeno - abazia e chiesa famosa in Verona; dedicata al santo vescovo e martire Zenone, protettore di quella città. Pg. 18, 118.

Zenone Cittico, cioè da Cittio, antica città

di Cipro - principe degli Stoici. In. 4, 138.
Fu un altro Zenone, detto Eleate, dalla patria; dialettico acutissimo.

s. Zita - è molto venerata in Lucca, e fu di

quella città. Ip. 21, 38.

Zodisco - chiamato dal Poeta nostro, L' obblico cerchio che i pianeti porta; perchè questo circolo, strada del sole e de' pianeti, ch' è uno de' maggiori della sfera, viene a fasciare obbliquamente l' equatore e i due tropici. Par. 10, 14. l' obbliquità dello zodisco è cagione della temperatura del mondo. Par. 10, 16.

Fine dell' Indice Secondo.

# INDICE TERZO

ķ,

Nel quale si spiegano le cose storiche o favolose, accennate da Dante Alighieri nel suo Poema per via di perifrasi, o di qualche attributo, senza esprimere il nome proprio; e si rimettono i lettori all' Indice precedente:

COMPOSTO CON SOMMA DILIGENZA

DA

GIO. ANTONIO VOLPI.



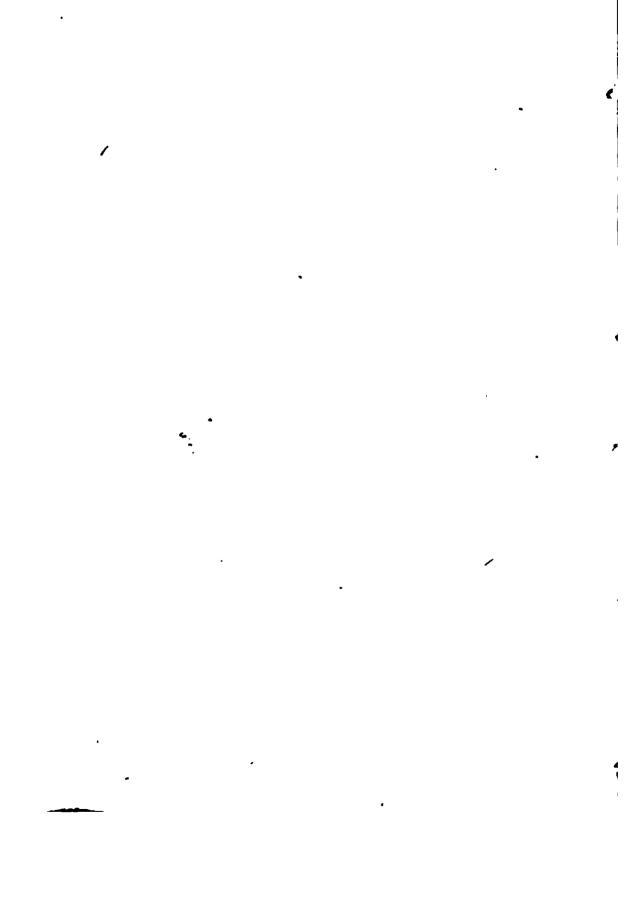

#### INDICE TERZO.

\*\*\*\*\*\*\*\*

Altro testo - In. 15, 89. intendi la predizione di m. Ferinata al nostro Poeta; che si legge nel canto 10. dell' Inferno, al verso 79. Azzurro in una borsa gialla - In. 17, 59. v. Gianfigliacci.

₿

Botoli, cioè piccioli cani, chiama Dante gli Aretini. Pg. 14, 46. Branche verdi - In. 27, 45. v. Ordelaffe.

C

Cavallo che fe la porta Ond' mei de' Romani 'l gentil seme - fu il cavallo troiano, fabbricato da Epeo, e introdotto con inganno da' Greci nella città di Troia, gettando a terra una porta di essa, onde usci poi Enea che venne in Italia, e fu l'origine de' famosi Romani. In. 26, 59. v. Virgilio nel 2. dell'Eneida. Di questo cavallo parlando Properzio nella 1. elegia del 4. libro, così canta:

Vertite equum, Danai: male vincitis. Nia tellus

Vivet; et huic cineri Jupiter arma dabit.

Chi 'l vide quassù - cioè, s. Paolo Appostolo, che fu rapito fino al terzo cielo. Par. 28, 138.

Ciascun che della bella insegna porta Del gran barone, ec. - Par. 16, 127. v. Ugo di Lucin-borgo.

Colei Che fu bisava al cantor che per doglia Del fallo, disse: Miserere mei - Par. 32, 10. v. Ruth.

Colei che s' ancise amorosa - In. 5, 61. v. Didone.

Colei che siede sovra l'acque - cioè, Babillonia, veduta da s. Giovanni nella sua Apocalissi. In. 19, 107.

Coloro Che sempre che la vostra chiesa vaca, Si fanno grassi, ec. - Par. 16, 112. v. Visdomini, Tosinghi e Cortigiani.

Colui c' à si benigno aspetto - Pg. 7, 104. v. Guiglielmo re di Navarra.

Colui c' a tutto 'l mondo se paura - Par. 11, 69. v. Giulio Cesare.

Colui\_che dal servo dè' servi Fu trasmutato d' Arno in Bacchiglione - In. 15, 112. v. de' Mozzi, Andrea.

In. 3, 59. alcuni intendono Celestino V. sommo pontefice; altri, Esaù fratello di Giacobbe.

Colui che fu nobil creato Più d'altra creatura cioè, Lucifero, principe degli angeli ribelli. Pg. 12, 25.

Colui che fuore Trasse le nuove rime - Pg. 24,

49. quì Dante accenna sè stesso.

Colui che giacque sopra 'l petto Del nostro Pellicano - Par. 25, 112. intendi s. Giovanni Vangelista.

Colui che già tenne Altaforte - In. 29, 29. v.

Bertramo dal Bornio.

Colui che impresso fue, Nascendo, ec. - Par. 17, 76. v. Can Grande della Scala.

Colui che la gran preda Levò a Dite - In. 12, 38. intendi Gesù Cristo che scendendo all' Inferno dopo la morte, trasse del Limbo l'anime de' santi padri.

Colui che 'l morso in sè punío - Pg. 33, 63. cioè, Gesù Cristo che morendo sopra la croce, soddisfece all' eterno suo Padre, offeso dal primo uomo col mangiare il pomo vie-

tato.

Colui che mi dimostra 'l primo amore Di tutte le sustanzie sempiterne - Par. 26, 38. intendi Aristotile.

Colui che più al becco mi s' accosta - Par. 20, 44. v. Traiano.

.Colui Che pria volse le spalle al suo Fattore -Par. 9, 127. v. Lucifero.

Colui che si vengiò cogli orsi - In. 26, 34. v. Eliseo.

Colui che tenni ambo le chiavi Del cuor di

Colui che volle viver solo, ec. - Par. 18, 13.4.

v. Batista, s. Giovanni.

Colui dalla veduta amara - In. 28, 93. v. Cu-

Colui dal maschio nato - Pg. 7, 113. v. Car-

lo I. re di Puglia.

Colui fesse in grembo a Dio Lo cuor che 'n su Tamigi ancor si cola - In. 12, 119. v. Guido da Monforta.

### ${f D}$

Donna che 'l saprà - In. 15, 90. v. Beatrice.
Donna più su, ec. - Par. 3, 98. v. s. Chiara.
Duce del mondo, Sotto our giacque ogni malizia morta, chiamasi del Poeta, Saterno.
Par. 21, 26.

## $\mathbf{E}$

Error contrario A quel c' accese amor tra l'uomo e'l fonte - Par. 3, 17. v. Warcisso. Figliuol dell' Orea - In. 19, 70. v. Niccola III.

sommo pontefice.

3

ľ

Fioretti del melo Che del suo pomo gli angeli fa ghiotti - Pg. 32, 73. intendi la trasfignrazione di nostro Signor Gesù Cristo, che fu come un saggio della sua gioria, nella maniera che i fiori sono un saggio e una promissione del frutto.

Fiume reale, chiama Dante l' Arno, rispetto ad altri fiumicelli minori che in esso si sça-

ricano. Pg. 5, 122.

Forse è nato Chi l' uno e l'altro caccerà di nido - Pg. 11, 98. qui Dante accenna sè medesimo.

### $\mathbf{G}$

Gemelli Che nella madre ebber l' ira commota - Par. 32, 68, v. Esaje e lacob.

Giusti son duo; ma non vi sono 'ntesi - In. 6, 73. questi dua erano Dante, a Guido Cavalcanti.

Gli Anzieni di senta Zita - In. 21, 38. cioè, i magistrati di Lucca. v. s. Zita,

Gli occhi spietati, udendo di Siringa - Pg. 32, 65. v. Argo.

Golfo Che riceve da Euro maggior briga, chiama Dante l' Adriatico. Par. 8, 68.

#### I

I' fui abate in san Zeno a Verona - Pg. 18, 118, v. Alberto.

I' fui della città che nel Batista, ec. - In. 13, 143. v. Fiorentino.

I' fui del regno di Navarra nato - In. 22, 48. v. Giampolo.

I' fui de' monti là intra Urbino - In. 27, 29. v. Guido conte di Montefeltro.

Il baiulo seguente - Par. 6, 73. v. Augusto, successore di Giulio Cesare.

Il barba di d. Federigo re di Sicilia - Par. 19, 137 costui fu d. Alfonso, re dell' isola di Maiolica.

Il barone per cui si visita Galizia - Par. 25, 17. v. s. Iacopo il maggiore.

Il bello ovile - Par. 25, 5. intendi Firenze donde il nostro Poeta era stato scacciato.

Il bel päese là dove 'l sì suona - cioè. l'Italia dove per affermare si dice sì, a differenza d'altre nazioni. In. 33, 80.

Il cantor dello Spirito Santo - cioè, Davide. Par. 20, 38.

H Cardinale - In. 10, 120. v. degli Ubaldini, Ottaviano.

- Il Ciotto di Gerusalemme Par. 19, 127. v. Carlo II. re di Puglia.
- Il crudo sasso intra Tevere ed Arno Par. 11, 106. intendi l'aspro monte dell'Alverna, dove s. Francesco il serafico ricevè le stimmate di Gesù Cristo.
- Il duca d' Atene In. 12, 17. v. Teseo.

/

- Il fratello di d. Federigo re di Sicilia Par. 19, 137. costui fu d. Alfonso re di Aragona.
- Il gran duca de' Greci Par. 5, 69. v. Agamennone.
- Il gran giogo Pg. 5, 116. intendi la sommità dell' Apennino.
- Il gran Lombardo Par. 17, 71. v. della Scala, Bartolommeo.
- Il gran vasello Dello Spirito Santo Par. 21, 127. v. s. Paolo.
- Il leoncel dal nido bianco In. 27, 50. v. Mainardo Pagani.
- Il lume di quel cero Che, giuso in carne, ec. -Par. 10, 115. v. s. Dionisio Areopagita.
- Il maestro di color che sanno In. 4, 131. v. Aristotile.
- Il maestro vostro cioè, Aristotile, nell'etica
- e nella politica. Par. 8, 120. Il maggior padre di famiglia - cioè, Adamo. Par. 32, 136.
- Il messo di Iuno Par. 28, 32. v. Iride.
- Il monte C' à le nutrici nostre sempre seco -Pg. 22, 104. v. Parnaso, Muse.
- Il name del hel fiar ch' in semnre invaca cinè...

528 INDICE cie tanto amero gusta - Par. 32, 122. intendi Adamo.

Il Pescatoro - cioè, s. Pietro. Pg. 22, 63.

Il primo ricco petre - In. 19, 117. v. s. Silve-

Il primo superbo - Par. 19, 46. v. Lucifero.

Il suocero di Caisas - In. 23, 121. v. Anna.

Il terzo cesare - Par. 6, 86. v. Tiberio.

Il tuo fratello, ec. - Par. 25, 94. intendi s. Giovanni fratello di s. Iacopo il maggiore, nella sua Apocalissi.

Intra Siestri e Chiaveri s' adima Una fiumana

bella - Pg. 19, 100. v. Lavagno.

Intra Tupino e l'acqua che discende, ec. -Par. 11, 43. vuol descrivere il Poeta la città d'Assisi, patria di s. Francesco il serafico.

Io sono amore angelico - Par. 23, 103. v. Gabbriello.

I' veggio tuo nipote - Pg. 14, 58. v. Fulcieri de Calboli.

#### ${f L}$

La ben guidata, chiama Dante Firenze per ironia. Pg. 12, 102.

La casa di che nacque il vostro fleto - Par. 16, 136. v. Amidei.

La città di Santerno - In. 27, 49. v. Imola.

La concubina di Titone antico - cioè, l' Aurora. Pg. 9, 1.

La creatura ch' ebbe il bel sembiante - cioè, Lucifero. In. 34, 18.

La donna che qui regge - In. 10, 80. intendi

Proserpina.

La donna di Brabante - Pg. 6, 23. intendi la moglie di Filippo il Bello, re di Francia; ch' era di Brabante.

La doppia tristizia di Iocasta - Pg. 22, 56. v. Eteocle e Polinice.

La figlia di Belo - Par. 9, 97. v. Didone.

La figlia di Latona - Par. 10, 67. intendi la luna.

La figliuola di Minói - Par. 13, 14. v. Arianna.

La gente a cu' il mar s'aperse - cioè, gli Ebrei, quando uscirono dell' Egitto, sotto la condotta di Mosè. Pg. 18, 134.

La gran villa - cioè, Fiorenza. In. 23, 95.

L'aguglia vidi scender giù nell'arca - Pg. 32, 125. quì si adombra la donazione fatta dall'imperador Costantino alla santa chiesa romana.

L' alpestro monte ond' è tronco Peloro - Pg. 14, 32. intendi l' Apennino.

L'alta luce u' sì profondo Saver su messo -Par. 10, 112. v. Salomone.

L' altissimo poeta - In. 4, 80. intendi Virgilio.

L'altro c' annegò, correndo 'n caccia - Pg. 6, 15. v. Cione de' Tarlati.

L'altro che già uscl preso di nave - Pg. 20, 79. v. Carlo II. re di Puglia.

Ind. del Volpi. 34

- L'altro che segue, colle leggi, cc. Par. 20, 35. v. Gostantino.
- La meretrice che mai dall' ospizio Di cesare, non torse gli occhi putti - In. 13, 64. intendi l'invidia.
- L'anima prima cioè, Adamo. Pg. 33, 62. Par. 26, 83.
- L'anima ria In. 19, 96. v. Giuda Scariotto.
- L'anima senta che 'l mondo fallace Fa manifesto - Par. 10, 125. v. Boezio.
- L'antecessore di Bonifazio VIII. In. 27., 105. v. Celestino V.
- L'antico che Lavina tolse-Par. 6, 3. v. Enca.
- La poverella Par. 10, 107, intende la vedora dell' Evangelio, che offerse due minuti nel tempio, e fu lodata da nestro Signor Gesù Cristo.
- La terra che se già la lunga pruova, ec. In. 27, 43: v. Fordi.
- La terra che 'l soldan corregge In. 5, 60, intendi Babillonia.
- La terra che perde ombra Pg. 30, 89, intendi l'Affrica, in alcune parti della quale l' ombre son picciolissime, per essere a quelle i raggi del sole perpendicolari.
- La terra che tal è qui meco, ec. In. 28, 86.
  v. Rimini, e Colui dalla veduta amara.
- La terra dove l'acqua nasce, ec. Pg. 7, 98. v. Boemmia.
- La terra ond' io fui Par. 9, 92. v. Marsi-

intendi i arme di casa viscouti, potentissima in Milano a' tempi del nostro Pesta. Lei che di e notte fila - Pg. 21, 25, v. Lackesis. Lei che soutò dorma Nell' accel che a cantar più si diletta - Pg. 17, 19. v. Progne. Li figli di Lutona - Par, 29, 1, intendi il sele e la lunu. L' infamia di Creti - In. 12, 12. v. Minotauro. Lo bel pianeta c' ad amer conforta – cioè, la stella di Venero. Pg. 1, 19. Lo ben che nella quinta luce è chiuso - Par. 13, 48. v. Salomone. Le ceppe di che nacquere i Calfocci - Par. 16. ø ø. 106. questi furono i Donati, famiglia zubilisŕ sima liorentina. Lo dolce piano Che da Vercello a Marcabo diļ china - In. 28, 74. v. Lombardia. Lo giovinetto che retro a lui siede - Pg. 7, 116. questi fu d. Alfonso, figliuolo di d. Piero re d' Aragema; selo, em'auoi fratelli, erede delle virtù del padro. ø L' oltracotata schiatta - Par. 16, 115. v. Adi-1 ŧ Lo parente di Silvio - In. 2, 13. v. Enca, ŧ Silvio. Lo principe de' nuovi Farisci - In. 27, 85. v. Bonifazio VIII. ſ L' ovil di san Giovanni - Par. 16, 25. v. Fierenia. ø L' uno all' altre Guido à telte La gloria della lingua - Pg. 11 7. v. Guido Cavalcanti, o k

TIE.

Guido Guinic

L' un si mostrava alcun de' famigliari Di quel sommo Ippocrate - Pg. 29, 136. intende s. Luca, come scrittore degli Atti degli Appostoli, il quale era medico di professione.

L' uom che nacque e visse sanza pecca - cioè,

Gesù Cristo. În. 34, 115.

Lupi, chiama Dante gli abitatori di Valdarno di sopra, e parte i Fiorentini. Pg. 14, 50.

### M

Maladetti Ne' nuvoli formati - Pg. 24, 121.

Mal di Francia, chiama Dante Filippo Bello, signor di quel regno. Pg. 7, 109.

Mio frate, ec. - Par. 8, 76. v. Roberto re di

Puglia.

Mostrava l'altro la contraria cura, Con una spada - Pg. 26, 139. intendi s. Paolo Apposto-lo, che avanti la sua conversione perseguitò la chiesa di Dio.

## N

Natra maggior Musa - Par 15 of intendi

## 0

O regina, Perchè per ira ai voluto esser nulla! - Pg. 17, 35. v. Amata. Orto dove tal seme s' appicca - cioè, Siena. In. 29, 129.

#### P

Paese c'Adice e Po riga - Pg. 16, 115. intendi la Marca Trivigiana, la Lombardía e la Romagna.

Perchè si teme uficio non commesso - Pg. 10,

57. v. Oza.

Per suo signore a tempo m' aspettava - Par. 8, 60. v. Carlo Martello.

Petto onde la costa Si trasse, ec. - Par. 13, 37. v. Adamo.

Poichè gita se n'è la tua famiglia - Pg. 14, 113.

v. Guido del Duca.

Porci, chiama Dante gli abitatori del Casentino, infino ad Arezzo. Pg. 14, 43.

# Q

Quando su Giove atcanamente giusto - Pg.

Quattre animali, Coronato ciascun di verde fronda - Pg. 29, 92. intendi i quattre Van-

gelisti.

Quattro in umile paruta - cioè, i santi appostoli, Iacopo il minere, Pietro, Giovanni, e Giuda Taddeo; come scrittori d'alcune epistole canoniche. Pg. 29, 142.

Qué' che vide tutt' i tempi gravi, ec. - Par. 32,

127. v. s. Giovanni Vangelista.

Qué' gemelli Che nella madre ebber l'ira commota - Par. 32, 68. v. Esaù e Iacob.

Quegli c' usurpa in terra il luoge mio, ec. -Par. 27, 22. v. Bonifazio VIII. e Vacare nell' Indice delle Parole.

Quei c' arrossan per lo staio - Par. 16, 165.

v. Tosinghi.

Quei Che su sommo cantor del sommo Duce - cioè, il re Davide. Par. 25, 21.

Quei che morrà di colpa di cetenna - Par. 19, 120. v. Filippo Bella, re di Francia.

Quei che più n' à celpa - Pg. 24, 82. v. Corso Donati.

Quei che son disfatti Per lor superbia - Par.

Quel che guarda l' isola del fuoco - Par. 19, 131. v. Federigo re di Sicilia.

Quel che par si membruto - Pg. 7, 112. v. Piero di Navarra.

Quel che segue in la circonferenza - Par. 20, 49. v. Ezzechia.

Quel che su vi portai prima Lo nome di Golui, ec. - Par. 22, 40. v. s. Benedetto.

Quel colle, Sotto 'i qual tu nascesti - Par. 6, 53. v. Fiesole.

Quel consitto che tu miri - In. 23, 115. v. Cai-fas.

Quel da cui si dice Tua eognazione - Par. 15, 91. v. Alighieri.

Quel d' Alagna - eioè, Bonifazio VIII. Par. 30, 148.

Quel di Buemme - Par. 19, 125. v. Ladislao. Quel di Carlo - Pg. 5, 69. v. Puglia.

Quel di Lemost - Pg. 26, 120. v. Gerault de Berneil.

Quel di Spagna - Par. 19, 125. costui era un Alfonso, uomo di costumi effemminati.

Quel duca, sotto cui visse di manna La gente ingrata - Par. 32, 131. v. Moisè.

Quel Greco Che le Muse lattar più c'altro mai - Pg. 22, 101. v. Omero.

Quella ch' è tanto bella da' suoi piedi - Par. , 32, 5. v. Eva.

Quella (città) a cui il Savie begna il fianco - In. 27, 52. v. Cesena.

Quella faccia Di la da lai, ec. - Pg. 24, 20. v. Martino IV. sommo pontefice.

. v. Martino IV. sommo pontefice.

cuni de' compagni d' Enez, i quali stanchi del lungo viaggio, non vollero accompagnarlo sino in Italia, ma elessero di rimanere in Sicilia presso il vecchio Aceste. v. Virgilio nel 5. dell' Eneida.

Quella (luce) Che raggia dietro alla celeste La-

sca - Pg. 32, 53. v. Ariete.

Quella parte della terra prava Italica, che siede intra Rialto, ec. - Par. 9, 25. v. Marca Trivigiana.

Quella parte ove surge ad aprire Zessiro dolce le novelle fronde - Par. 12, 46. intendi la Spagna, provincia occidentale, donde spira Zestiro, uno de' quattro venti cardinali.

Quella pietra scema, ec. - Par. 16, 145. v. Marte.

Quella Rodopea che delusa, ec. - Par. 9, 100. v. Filli.

Quella sinistra riva che si lava Di Rodano -Par. 8, 58. intendi una parte di Provenza, che un tempo s' apparteneva al re di Puglia.

Quella terra che 'l Danubio riga Poichè le ripe tedesche abbandona - Par. 8, 65. v. Un-

gheria.

Quella vaga C' amor consunse - Par. 12, 14. v. Ecco.

Quell' avvocato de' templi cristiani - Par. 10, 319. v. Paolo Orosio.

Quello Che volando per l' aere, il figlio perse -

7, 103. intendi Filippo Nasello, figliuolo di s. Lodovico re di Francia.

Quel padre vetusto Di santa chiesa, ec. - Par.

32, 124. intendi s. Pietro Appostolo.

Quel paese Che siede tra Romagna e quel di Carlo - Pg. 5, 68. v. Marca d' Ancona.

Quel Pietro fu, ec. - Par. 10, 107. v. Pietro

Lombardo.

Quel traditor che vede pur coll' uno - In. 28, 85. v. Malatestino.

Questa luculenta e chiara gioia, ec. - Par. 9, 37. v. Folco da Marsiglia.

Questi ch' io ti scerno Col dito - Pg. 26, 115.

v. Arnaldo Daniello.

Quindi fu' io - Pg. 5, 73. v. Iacopo del Cassero.

## S

Scias, quod ego fui successor Petri - Pg. 19, 99. v. Adriano V. sommo pontefice.

Scudo In che soggiace il lëone e soggioga - Par. 12, 53. intendi l'arme dei re di Castiglia,

provincia della Spagna.

Secondo e terzo vento di Soave - Par. 3, 119, 120. v. Arrigo V. e Federigo II. imperadori.

Signor dell' altissimo canto, chiama Dante Omero. In. 4, 95.

Stremo d' Europa - Par. 6, 5. v. Costantino-

poli.

## ${f T}$

Tal che palese e coverto, ec. - Par. 30, 143. intendi Clemente V. sommo poutelice.
Tal che testè pinggia - In. 6, 69, v. Carlo Sen-

zaterra.

Tale à già l' un piè dentro la sossa - Pg. 18, 121. V. Alberto della Scala.

Tal è qui meco, ec. - In. 28, 86. v. Curio.
Tal signoreggia, ec. - Par. 9, 50. v. Ricciardo
da Cammino.

Tal si partì da cantare alleluia - In. 12, 88. v. Beatrice.

Tre a tre pugnar - Par. 6, 39. v. Orazj.

### $\mathbf{V}$

Val di Pado - Par. 15, 137. intendi Ferrara.
Vicino a' monti de' quai prima usclo - cioè, a'
monti di Troia. Par. 6, 6.
Vidine un' altra più che sangue ressa, ec. - In.
17, 6a. v. Ubbriacki.
Villa, Del cui nome ne' Dei fu tanta lite - Pg.

15, 97. v. Atene.

In hiosotia morale. Una donna soletta - Pg. 28, 40. v. Matelda. Una fanciulla - Pg. 17, 34. intendi Lavinia. Un che d' una scrosa azzurra, ec. - In. 17, 64. v. Serovigni. Un cinquecento, diece e cinque - Pg. 53, 43. v. Arrigo VII. e Cinquecento nell' Indice delle Parole. Un colle Là onde scese già una facella, ec. cioè, il castello di Romano, posto sopra un colle; patria d' Ezzelino tiranno, Par. 9, 28. v. Azzolino. Un crocifisso dispettoso e fiero - Pg. 17, 26. v. Aman. Un fiumicel che nasce in Falterona - Pg. 14, 17. intendi Arno. Un giovinetto ancider, ec. - Pg. 15, 107. v. s, Stefano, Un' ombre, ec. - In. 10, 53. v. Cavalcante de' Cavalcanti. Un pastor senza legge - In. 19, 83. v. Clemente V. Un veglio solo - Pg. 1, 31. v. Catone. Un veglio solo - Pg. 29, 143. intendi a Giovanni Evangelista, como scrittore dell' Apocalisso, ultimo fra tutti i libri delle divine scritture. Volpi, chiama Daute i Pisani. Pg. 14, 53.

Fine dell' Indice Terzo ed Ultimo.



œ.

201<sup>2.5</sup>

, ķ

6

To S

, ) \$

1

D. Q. M.







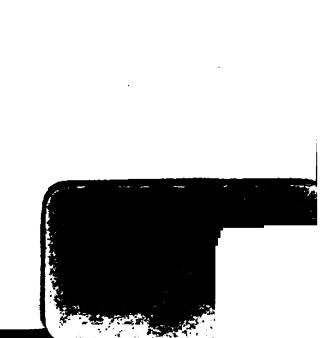